

# Dipartimento dei Servizi al Territorio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico

PROGETTO

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI: S.P. 54 PONTE SUL CANALE LARGON - PRIMO STRALCIO**

FASE

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE

Progetto Arch. Andrea Borin architettonico Arch. Massimo Furlan

Progetto Ing. Antonio Alessandri strutture Ing. Valentina Corras

aechitettuea ingegneeia

Collaboratori Geom. Martina Marcato a-i progetti architettura.ingegneria s.c.

via Peppino Impastato, 14 - 30174 Mestre - Ve tel 041 957570 fax 041 976020 architettura@ai-progetti.it ingegneria@ai-progetti.it www.ai-progetti.it C.F.P. IVA: 03474500273 REA: 311568 Iscrizione albo: A134552

TITOLO

### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

### DIŞÇIPLINA

| REVISIONE | DATA:      | OGGETTO:                 | REDATTO:    | VERIFICATO:  | APPROVATO:   | SCALA:           |
|-----------|------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| rev_00    |            | PRIMA EMISSIONE          | M.Marcato   | A.Alessandri | A.Alessandri | _                |
| rev_01    | 05/03/2012 | NOTE COMMITTENZA         | M.Merceto   | A.Aleesandri | A.Aleesendri | J.N.             |
| rev_02    | 17/10/2012 | MODIFICA TITOLO PROGETTO | G.Voltaline | A.Alessandri | A.Alessandri | 1636             |
| rev_03    |            |                          |             |              |              | NOME FILE:       |
| rev 04    |            |                          |             |              |              | Largon-rev01.dwg |

# Comune di Brian di Eraclea Provincia di Venezia

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea

(Ve) - 1° stralcio

COMMITTENTE:

Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

CANTIERE:

S.P. n° 54, Brian di Eraclea (Venezia)

Campagna Lupia, 01/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Grosso Alessandra)

Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio

via P. Impastato, 14

30174 Mestre -Venezia (Venezia) Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020 E-Mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# **LAVORO**

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di

Eraclea (Ve) - 1° stralcio

Importo presunto dei Lavori: 84 ´102,59 euro Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto) Entità presunta del lavoro: 85 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:

Indirizzo S.P. n° 54

Città: Brian di Eraclea (Venezia)

# COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Indirizzo: via Forte Marghera, 191

Città: Mestre (Venezia)

Telefono / Fax: 041 2501068 041 2501050

nella Persona di:

Nome e Cognome: Alessandra Grosso

Qualifica: Responsabile del procedimento

Indirizzo: via Forte Marghera, 191 Città: Mestre (Venezia)

# RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Antonio Alessandri

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: via P. Impastato, 14
Città: Mestre - Venezia (Venezia)

CAP: 30174

Telefono / Fax: 041.957570 041.976020 Indirizzo e-mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

Partita IVA: 03474500273

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Al momento della stesura del presente piano non è ancora stato individuato

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Alessandra Grosso

Qualifica: Ingegnere Responsabile del procedimento

Indirizzo: via Forte Marghera, 191 Città: Mestre (Venezia)

CAP: 30173

Telefono / Fax: 041 2501032 041 2501050

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Antonio Alessandri

Qualifica: Ingegnere - Tecnico incaricato

Indirizzo: via P. Impastato, 14
Città: Mestre -Venezia (Venezia)

CAP: 30174

Telefono / Fax: 041.957570 041.976020 Indirizzo e-mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

Partita IVA: 03474500273

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Al momento della stesura del presente piano non è ancora stato individuato

# **IMPRESE**

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

## DATI IMPRESA:

Impresa: Appaltatrice

Ragione sociale: Al momento della stesura del presente piano non è ancora stata individuata

Tipologia Lavori: Lavori stradali Importo Lavori da eseguire: 84 ´102,59 euro

# **DOCUMENTAZIONE**

### Telefoni ed indirizzi utili

### **NUMERI TELEFONICI UTILI IN CANTIERE**

Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i rapporti con le strutture periferiche per l'eventuale gestione dell'emergenza, oltre che adottare necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori.

### NUMERI DI EMERGENZA DI ENTI E SERVIZI ESTERNI:

(Tabella da conservare in cantiere ad uso dell'impresa)

POLIZIA Tel. 113

CARABINIERI Tel. 112

Caserma dei Carabinieri di Eraclea Tel. 0421232146 COMANDO DEI VIGILI URBANI Tel. 0421.234111

PRONTO SOCCORSO (punto primo intervento) Tel. 118

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

U.L.S.S. N. 10 (Dip. di Prev. Sicur. Lav.) Tel. 0421.396671

ACQUEDOTTO (segnalazione guasti) Tel. 800.186.551

ENEL (segnalazione guasti) Tel. 803.500

TELECOM (segnalazione guasti)

Tel. 187

- Progettista:Ing. Antonio Alessandri Tel 041.957570

- Direttore dei Lavori:
- Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Antonio Alessandri ai-progetti s.c. Tel 041.957570
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

### Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

- 1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- 2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- 3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- 4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
- 5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- 6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere:
- 7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- 8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- 9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- 10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- 11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
- 12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- 13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- 14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- 2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- 3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- 4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
- 5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
- 6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- 7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg:
- 8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- 9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di veribali di verifica periodica;
- 10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- 11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
- 12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- 13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature:
- 14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE:
- 15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
- 16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
- 17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
- 18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
- 19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
- 20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- 21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio:
- 22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
- 23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
- 24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

Notifiche preliminari

### NOTIFICA PRELIMINARE (conforme all'allegato XII)

### 1. Data della comunicazione

### 2. Indirizzo del Cantiere

Eraclea (Ve) S.P. 54

### 3. Committente

Provincia di Venezia

Servizio di manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

### 4. Natura dell'opera

Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon la S.P. nº 54

### 5. Responsabile dei lavori (nome ed indirizzo)

Ing. Alessandra Grosso
Responsabile del procedimento
via Forte Marghera, 191
Mestre - Venezia

### 6. Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell'opera

Ing. Antonio Alessandri via P. Impastato, 14 30174 Mestre -Venezia

### 6. Coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera

### 7. Data di inizio lavori

### 8. Durata presunta dei lavori in cantiere

3 mesi circa

### 9. Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere

6

### 10. Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi in cantiere

1

### 11. Identificazione delle imprese già selezionate

Al momento della stesura del PSC non è ancora stata individuata nessuna impresa.

### 12. Ammontare complessivo dei lavori

circa euro 84102.59€ (ottantaquattromilacentoedue/59 euro)

# DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

### NATURA DEL TERRENO

Il terreno è di tipo pianeggiante con profilo stratigrafico costituito da alternanze di argille e sabbie.La falda viene ipotizzata a -1.00 metro da piano campagna.

### **OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO:**

Sull'area di cantiere non sono presenti opere aeree o di sottosuolo.

### ATTIVITA' ED INSEDIAMENTI LIMITROFI

L'area si trova in periferia del Comune di Eraclea, in zona prevalentemente agricola, lungo la S.P. 54.Le opere da realizzare sono il risanamento del ponte esistente sul canale Largon.

# DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]

L' intervento riguarda il risanamento del ponte a scavalco del Canale Largon. Più precisamente si prevede:

- la cantierizzazione dell'area (posa recinzione, baracche uso uffici e spogliatoi, wc chimico)
  - Risanamento spalla lato Caorle:
    - 1. Realizzazione di diaframmatura in calcestruzzo armato da eseguire in due fasi per consentire la percorribilità del ponte durante le lavorazioni; il diaframma avrà funzione di "tappo" per impedire il rifluimento di materiale al di sotto del pulvino
    - 2. Realizzazione di soletta di transizione in conglomerato cementizio armato
    - 3. Formazione di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata, escursione 50mm, in corrispondenza dell'appoggio dell'impalcato
    - 4. Successivo ripristino della pavimentazione stradale
  - Risanamento spalla lato Brian:

Sul muro in c.a. si prevede di realizzare la seguente sequenza di interventi:

- 1. Le indagini sperimentali hanno evidenziato la presenza di forte carbonatazione nei primi 2-3 cm di profondità; si prevede pertanto di rimuovere sull'intera superficie il copriferro ammalorato mediante scalpellatura manuale e sabbiatura superficiale
- 2. Successiva pulizia dei ferri d' armatura mediante sabbiatura
- 3. Trattamento di passivazione delle armature mediante boiacca anticorrosiva stesa a pennello o a spruzzo
- 4. Ripristino del copriferro con betoncino
- 5. Verniciatura finale con pittura a base di polimeri per la protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici e inquinanti

Sul piano stradale si prevede:

- 1. La realizzazione di una soletta di transizione in conglomerato cementizio armato
- 2. La formazione di un giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata, escursione 50mm, in corrispondenza dell'appoggio dell'impalcato
- Rifacimento dei giunti:

Si prevede di installare i giunti di dilatazione, uguali a quelli previsti per le due spalle, sulle pile in corrispondenza degli appoggi degli impalcati, per un totale di 6 giunti.

# AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.); [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

# CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere verrà studiato in maniera tale che la viabiltà non verrà mai interrotta. Tali fasi verrao meglio spiegate nelle planimentrie di cantiere allegate.

# FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il maggior fattore di rischio è comportato dal traffico. Tale strada è parecchio trafficata. Si raccomanda un'ottima segnalazione del cantiere come indicato dalle planimetrie allegate.

# RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### RUMORE VERSO L'ESTERNO

L'intervento non comporta grosse fonti di rumore. Tuttavia si raccomanda la massima cautela ed il rispetto delle fasce orarie di lavoro previste dai regolamenti locali.

### CADUTA OGGETTI DALL'ALTO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Durante le operazioni di trasporto dei materiali all'interno dell'area di cantiere, e degli stessi verso l'esterno, la zona circostante dovrà essere delimitata e resa inaccessibile (o controllata a vista) per impedire il passaggio di persone sotto carichi sospesi e per evitare interferenze tra addetti ai lavori e non addetti.

### ANALISI ACCESSI AL CANTIERE ED INTERFERENZA CON IL TRAFFICO LOCALE

Ci saranno fasi in cui il cantiere andrà ad interferie con la viabiltà. La gestione di tali fasi verrà meglio spiegata sulle planimetrie allegate. In alcuni casi ci sarà la presenza di movieri e di impianti semaforici..

### **EMISSIONI AGENTI INQUINANTI**

Durante le lavorazioni si potrà verificare l'emissione di agenti inquinanti fisici (polveri). Si raccomanda di tenere pulite le vie percorse dai mezzi in uscita/entrata nel cantiere in particolare alla fine di ogni giornata lavorativa.

# DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il terreno è di tipo pianeggiante con profilo stratigrafico costituito da alternanze di argille e sabbie. La falda viene ipotizzata a -1.00 metro da piano campagna.

# ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti aspetti:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) servizi igienico-assistenziali;
- c) viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle attività);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.

# Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L' area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.

Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

# Servizi igienico-assistenziali

Nell'area di cantiere, in un'area individuata come da planimetria di cantiere verrà installato un wc chimico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al

numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.

Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

# Viabilità principale di cantiere

Nella planimetria allegata è stata individuata la viabilità di cantiere, la quale non verrà mai interrotta.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

### Rischi specifici:

1) Investimento;

# Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:

non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica

dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:

Elettrocuzione;

# Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Nei sistemi TT, costituenti il sistema di alimentazione della maggior parte dei cantieri edili, la necessità di realizzare un impianto di terra efficiente è legata al collegamento a terra delle masse degli apparecchi utilizzatori; questo al fine di prevenire possibili infortuni elettrici (contatti indiretti). In questo tipo di alimentazione, infatti, un eventuale guasto dell'apparecchio utilizzatore (ad esempio per un difetto di isolamento), potrebbe creare la condizione ideale affinché le masse assumano un potenziale pericoloso e, di conseguenza, circoli una corrente di quasto.

Scopo dell'impianto di terra e delle protezioni è interrompere l'alimentazione elettrica nel più breve tempo possibile, prima cioè che questa diventi pericolosa.

Questo si ottiene realizzando un impianto di terra il cui valore di resistenza soddisfa la seguente condizione:

RA < 50 / Ia [W]

Dove: RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione, in ohm; la è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere.

Se il dispositivo di protezione è un interruttore differenziale, la è la corrente differenziale nominale Idn; se è, invece, un interruttore magnetotermico, la è la corrente di intervento entro 5 s e vale circa 5 ln. Nei cantieri edili, la tensione di contatto limite convenzionale è limitata a 25 V (articolo 704.471 della Norma CEI 64-8); la relazione da applicare sarà quindi: RA < 25 / la [W] Come noto, l'impianto di terra è costituito da:

- dispersori;
- conduttori di terra;
- collettori (o nodi) principali di terra;
- conduttori di protezione;
- conduttori equipotenziali principali e supplementari.

Misure Preventive e Protettive generali:

Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;

# Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Prima dell'inzio dei lavori si effettuerà una riunione preliminare con i rapresentanti dell'impresa e con il rappresentante dei lavoratiori per spiegare le lavorazioni da esegurire e rilevare l'eventuale presenza di lavorazioni rischiose o particolari.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Consultazione del RSL: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

# Cooperazione e coordinamento delle attività

Si prevede, con cadenza mensile e cmq prima dell'ingresso di nuove ditte, riunioni di coordinamento tra l'impresa appaltatrice, il CSE e tutte le ditte e lavoratori autonomi per evidenziare rischi specifici della lavorazioni in atto e del cantiere stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

## Baracche

Sarà cura dell'impresa appaltatrice installare baracche uso ufficio e spogliatoi e garantire la loro permanenza per tutta la durata del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

**Porte di emergenza. 1**) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; **2**) le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; **3**) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi

**Finestre e lucernari dei locali.** 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

**Porte e portoni. 1**) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se

# Attrezzature per il primo soccorso

Sarà presente in baracca di cantiere un kit di primo soccorso completo.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

### Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Un laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

### Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

# Servizi di gestione delle emergenze

Sarà cura dell'impresa appaltatrice fornire il nominativo dei lavoratori preposti alla gestione delle emergenze. All'interno del presente piano ci sono i numeri utili da chiamare in caso di emergenza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

### Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

# LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

# Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

### Macchine utilizzate:

1) Dumper.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

# Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

### Macchine utilizzate:

1) Dumper.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Scala semplice;
- d) Sega circolare;
- e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

# Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di impianti fissi di cantiere.

### Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro:
- 2) Autogrù.

### Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
  - a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

### Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;
- d) Scala doppia;
- e) Scala semplice;
- f) Sega circolare;
- g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

### Realizzazione di diaframma

Realizzazione di diaframmi:la lavorazione prevede lo scavo comprensivo di eventuali opere a sostegno dello stesso, compreso inoltre l'eventuale uso di fanghi bentonitici, la posa in opera delle armature in acciaio e il getto in calcestruzzo.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di diaframma;

# Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature delle solette di transizione.

### Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura solette di transizione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali paraschegge.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni:

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice;
- c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

## Getto in calcestruzzo soletta

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

### Macchine utilizzate:

- Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di travi di appoggio solette;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Chimico:

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Scala semplice;
- d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

# Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

#### Macchine utilizzate:

- 1) Rullo compressore;
- 2) Finitrice.

### Lavoratori impegnati:

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Investimento, ribaltamento;
- b) Ustioni;
- c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

# Montaggio ponteggio metallico fisso

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

### Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

# Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro

risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro.

### Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto al risanamento delle spalle con passivazione ferri;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a**) casco; **b**) guanti; **c**) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; **d**) cintura di sicurezza; **e**) occhiali o schermi facciali paraschegge.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala semplice:
- c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione: Scivolamenti, cadute a livello.

# Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori.

Rimozione del calcestruzzo ammalorato di elementi strutturali fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro pulizia da ossidi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta.

### Macchine utilizzate:

- Autobetoniera;
- 2) Autopompa per cls.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Chimico;

### Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Andatoie e Passerelle;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Scala semplice;
- d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

### Scavo a sezione ristretta

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

### Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Escavatore;
- 3) Pala meccanica.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Seppellimento, sprofondamento;
- b) Scivolamenti, cadute a livello;

### Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Andatoie e Passerelle;
- c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

# Smontaggio ponteggio metallico fisso

Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso, di tipologia a tubi e giunti, a telai prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformità alle istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

### Macchine utilizzate:

Autocarro.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

# Posa giunto di dilatazione

Posa giunto di dilatazione ed impermeabilità adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 50mm (+/-25mm).

### Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

### Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù;
- 3) Carrello elevatore.

### Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

### Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Scala semplice;
- d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

# RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

### Elenco dei rischi:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cancerogeno e mutageno;
- 3) Chimico:
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Scivolamenti, cadute a livello:
- 8) Seppellimento, sprofondamento;
- 9) Ustioni.

## RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere:

Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

### RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

### RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo soletta; Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori.;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

### RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.

### RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

## RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta; Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro;

Prescrizioni Esecutive:

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti.

### RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta;

Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

# RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta;

Prescrizioni Organizzative:

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

### RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

### MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

| Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;                         | Prescrizioni Esecutive |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| l'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori. |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |
|                                                                                         |                        |

# ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

### Elenco degli attrezzi:

- 1) Andatoie e Passerelle;
- 2) Argano a bandiera;
- 3) Attrezzi manuali;
- 4) Ponteggio mobile o trabattello;
- 5) Scala doppia;
- 6) Scala semplice;
- 7) Sega circolare;
- 8) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- 9) Trancia-piegaferri;
- 10) Trapano elettrico;
- 11) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

### Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto:
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c) indumenti protettivi.

### Argano a bandiera

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza

dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.

Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore; 2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. DPI: utilizzatore argano a bandiera:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

### Attrezzi manuali

2)

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Punture, tagli, abrasioni;
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

**Durante l'uso:** 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti.

# Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto:
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello:
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;

### Prescrizioni Esecutive:

**Istruzioni per gli addetti:** 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore; 3) verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti; 5) accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; 6) verificare l'efficacia del blocco ruote; 7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 8) predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50; 9) verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle

distanze di sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV); **10**) non installare sul ponte apparecchi di sollevamento; **11**) non effettuare spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.

### Scala doppia

La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

### Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

### Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.

### Scala semplice

La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Caduta dall'alto:
- 2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Prescrizioni Esecutive

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.

# Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Sega circolare: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o

verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.

Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

# Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore.

**Durante l'uso:** 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

## Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione:
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati

dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 3) Accertati della stabilità della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione; 5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; 6) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 7) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.

Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; 4) Evita di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

**Dopo l'uso:** 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.

### Trapano elettrico

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;

### Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta.

**Durante l'uso:** 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

**Dopo l'uso:** 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c) otoprotettori; d) guanti.

### Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

### Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

# Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo asciutto

Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazione; 2) non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

# MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

### Elenco delle macchine:

- 1) Autobetoniera;
- 2) Autocarro;
- 3) Autogrù;
- 4) Autopompa per cls;
- 5) Carrello elevatore:
- 6) Dumper;
- 7) Escavatore;
- 8) Finitrice;
- 9) Gru a torre;
- 10) Pala meccanica;
- 11) Rullo compressore.

### Autobetoniera

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello:
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autobetoniera: misure preventive e protettive;

### Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire la visibilità del posto di guida; 3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4) verificare l'efficienza dei comandi del tamburo; 5) controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 6) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare l'efficienza della scaletta e

dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento); 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 10) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 7) durante il trasporto bloccare il canale; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

**Dopo l'uso:** 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera;

Prescrizioni Organizzative

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

#### Autocarro

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Getti, schizzi;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore:

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida; 4) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del

cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare l'ingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

**Dopo l'uso:** 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.

#### Autogrù

L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Getti, schizzi;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Punture, tagli, abrasioni;
- 7) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione della attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autogrù: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita

segnalazione acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; 6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autogrù;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

#### Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

- Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Getti, schizzi;
- 5) Incendi, esplosioni;
- 6) Investimento, ribaltamento;
- 7) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 8) Scivolamenti, cadute a livello;
- 9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 10) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

**Misure generali.** I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso: 1**) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; **2**) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; **3**) garantire la visibilità del posto di guida; **4**) verificare l'efficienza della pulsantiera; **5**) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; **6**) verificare l'assenza di linee

elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo; 8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.

**Durante l'uso:** 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazione; 2) eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.

#### Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e scarico di merci dagli autocarri.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Getti, schizzi;
- 5) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 6) Incendi, esplosioni;
- 7) Investimento, ribaltamento;
- 8) Rumore

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 9) Scivolamenti, cadute a livello;
- 10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
- 11) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

**Attrezzature di lavoro.** Le attrezzature di lavoro impiegate devono: **a**) essere adeguate al lavoro da svolgere; **b**) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c**) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d**) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche; 3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso; 4) non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro; 5) non rimuovere le protezioni; 6) effettuare i depositi in maniera stabile; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 12) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 13) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 14) utilizzare in ambienti ben ventilati.

**Dopo l'uso:** 1) non lasciare carichi in posizione elevata; 2) posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.

#### Dumper

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione della attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

6) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

**Attrezzature di lavoro.** Le attrezzature di lavoro impiegate devono: **a**) essere adeguate al lavoro da svolgere; **b**) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c**) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d**) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Dumper: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

**Prima dell'uso:** 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter al volano; 4) verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare altre persone; 4) durante gli spostamenti abbassare il cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori; 6) mantenere sgombro il posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le protezioni del posto di guida; 9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare; 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

**Dopo l'uso:** 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi.

#### Escavatore

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 7) Scivolamenti, cadute a livello;
- 8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a**) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b**) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c**) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d**) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 7) garantire la visibilità del posto di manovra; 8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) chiudere gli sportelli della cabina; 3) usare gli stabilizzatori, ove presenti; 4) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 5) nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 7) mantenere sgombra e pulita la cabina; 8) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

**Dopo l'uso:** 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c) indumenti protettivi.

#### **Finitrice**

La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore:

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- Scivolamenti, cadute a livello;
- 7) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Finitrice: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 2) verificare l'efficienza dei dispositivi ottici; 3) verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 4) verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 6) verificare la presenza di un estintore a bordo macchina. Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guasti; 2) non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea;

3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 4) tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.

**Dopo l'uso:** 1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 2) posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 3) provvedere ad una accurata pulizia; 4) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) maschera; e) guanti; f) indumenti protettivi.

#### Gru a torre

La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Elettrocuzione;
- 4) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione della attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Gru a torre: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione; 2) controllare la stabilità della base d'appoggio; 3) verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa); 4) verificare la chiusura dello sportello del quadro; 5) controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 6) sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie; 7) verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 8) verificare la presenza del carter al tamburo; 9) verificare l'efficienza della pulsantiera; 10) verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento; 11) verificare l'efficienza della sicura del gancio; 12) verificare l'efficienza del freno della rotazione; 13) controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru; 14) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina; 2) avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai cartelli; 4) eseguire con gradualità le manovre; 5) durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 6) non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 7) durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 8) segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

Dopo l'uso: 1) rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 2) scollegare elettricamente la gru; 3) ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. DPI: operatore gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

#### Pala meccanica

2)

La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione polveri, fibre;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Investimento, ribaltamento;
- 5) Rumore:

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- 6) Scivolamenti, cadute a livello:
- 7) Vibrazioni:

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a**) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b**) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c**) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d**) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

**Durante l'uso:** 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie.

**Dopo l'uso:** 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

#### Rullo compressore

Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

#### Rischi generati dall'uso della Macchina:

- 1) Cesoiamenti, stritolamenti;
- 2) Inalazione fumi, gas, vapori;
- 3) Inalazione polveri, fibre;
- 4) Incendi, esplosioni;
- 5) Investimento, ribaltamento;
- 6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

#### 7) Vibrazioni:

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

#### Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

**Organizzazione del lavoro.** Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a**) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b**) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c**) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d**) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

#### Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

#### Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Rullo compressore: misure preventive e protettive;

#### Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 2) verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 5) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 4) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.

**Dopol'uso:** 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore rullo compressore;

#### Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

### POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| ATTREZZATURA                         | Lavorazioni                                                                                                                                                                   | Potenza Sonora<br>dB(A) | Scheda              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Sega circolare                       | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.                          |                         | 908-(IEC-19)-RPO-01 |
| Smerigliatrice angolare (flessibile) | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.                          |                         | 931-(IEC-45)-RPO-01 |
| Trapano elettrico                    | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere. |                         | 943-(IEC-84)-RPO-01 |

| MACCHINA           | Lavorazioni                                                                                                                                                                                                             | Potenza Sonora<br>dB(A) | Scheda              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Autobetoniera      | Getto in calcestruzzo soletta; Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori                                                                                                                                    | 112.0                   | 947-(IEC-28)-RPO-01 |
| Autocarro          | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Montaggio ponteggio metallico fisso; Scavo a sezione ristretta; Smontaggio ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del cantiere. |                         | 940-(IEC-72)-RPO-01 |
| Autogrù            | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere.                                                                                                       |                         | 940-(IEC-72)-RPO-01 |
| Autopompa per cls  | Getto in calcestruzzo soletta; Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori                                                                                                                                    | 103.0                   | 940-(IEC-72)-RPO-01 |
| Carrello elevatore | Smobilizzo del cantiere.                                                                                                                                                                                                | 102.0                   | 944-(IEC-93)-RPO-01 |
| Dumper             | Allestimento di cantiere temporaneo su strada;<br>Realizzazione della recinzione e degli accessi al<br>cantiere.                                                                                                        | 103.0                   | 940-(IEC-72)-RPO-01 |
| Escavatore         | Scavo a sezione ristretta.                                                                                                                                                                                              | 104.0                   | 950-(IEC-16)-RPO-01 |
| Finitrice          | Formazione di manto di usura e collegamento.                                                                                                                                                                            | 107.0                   | 955-(IEC-65)-RPO-01 |
| Gru a torre        | Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta;<br>Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino<br>copriferro.                                                                                           | 101.0                   | 960-(IEC-4)-RPO-01  |
| Pala meccanica     | Scavo a sezione ristretta.                                                                                                                                                                                              | 104.0                   | 936-(IEC-53)-RPO-01 |
| Rullo compressore  | Formazione di manto di usura e collegamento.                                                                                                                                                                            | 109.0                   | 976-(IEC-69)-RPO-01 |

### COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

| Il cronoprogramma non prevede la sovrapposizione di lavorazioni effettuate da ditte diverse. |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |  |  |  |  |

### COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Sarà compito dell'impresa APPALTATRICE dell'opera garantire gli apprestamenti (wc, baracca, spogliatoi) per tutta la durata della realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda mezzi, attrezzature e servizi di protezione collettiva, come ponteggi, opere provvisionali dentro alveo, spetta sempre all'impresa appaltatrice informare, educare, i propri lavoratori, lavoratori autonomi o ditte subappaltatrici.

Nel caso di modifica al cronoprogramma e quindi ci fosse la necessità di far lavorare contemporaneamente più ditte, sarà cura del CSE assieme all'impresa principale dare le corrette istruzioni per poter eseguire le lavorazioni in sicurezza.

### MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si prevede con cadenza mensile e prima dell'ingresso di una nuova ditta una riunione di coordinamento tra l'impresa principale, il CSE e tutte le ditte e lavoratori autonomi per evidenziare rischi specifici della lavorazioni in atto e del cantiere stesso.

La ditta appaltatrice dovrà realizzare a servizio delle ditte subappaltatrici gli eventuali apprestamenti necessari allo svolgimento di tutte le lavorazioni in sicurezza.

### ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori previsti non sono tali da richiedere un piano specifico per il cantiere riguardante l'organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
Tali argomenti dovranno essere sviluppati nel POS della ditta APPALTATRICE.

### CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" Stima dei costi della sicurezza;
- si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

# INDICE

| Lavoro                                                                                       | pag. 2         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Committenti                                                                                  | pag.           |
| Responsabili                                                                                 | pag. 4         |
| Imprese                                                                                      | pag. 5         |
| Documentazione                                                                               | pag. 6         |
| Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere                              | pag.           |
|                                                                                              | pag. <u>10</u> |
| Area del cantiere                                                                            | pag. <u>11</u> |
| Caratteristiche area del cantiere                                                            | pag. <u>11</u> |
| Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere                                        | pag. <u>11</u> |
| Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante                      | pag. <u>11</u> |
| Descrizione caratteristiche idrogeologiche                                                   | pag. <u>13</u> |
| Organizzazione del cantiere                                                                  | pag. <u>14</u> |
|                                                                                              | pag. <u>19</u> |
| Lavorazioni e loro interferenze                                                              | pag. <u>20</u> |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada                                                | pag. <u>20</u> |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                   | pag. <u>20</u> |
|                                                                                              | pag. <u>20</u> |
| Realizzazione di diaframma                                                                   | pag. <u>21</u> |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta                                          | pag. <u>21</u> |
| Getto in calcestruzzo soletta                                                                | pag. <u>22</u> |
|                                                                                              | pag. <u>22</u> |
| Montaggio ponteggio metallico fisso                                                          | pag. <u>22</u> |
| Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro                            | pag. <u>23</u> |
|                                                                                              | pag. <u>23</u> |
| Scavo a sezione ristretta                                                                    | pag. <u>23</u> |
| Smontaggio ponteggio metallico fisso                                                         | pag. <u>24</u> |
| Posa giunto di dilatazione                                                                   | pag. <u>24</u> |
| Smobilizzo del cantiere                                                                      | pag. <u>24</u> |
| Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.              | pag. <u>25</u> |
|                                                                                              | pag. <u>29</u> |
| Macchine utilizzate nelle lavorazioni                                                        | pag. <u>36</u> |
|                                                                                              | pag. <u>48</u> |
| Coordinamento delle lavorazioni e fasi                                                       | pag. <u>49</u> |
| Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi |                |
| di protezione collettiva                                                                     | pag. <u>50</u> |
| Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione |                |
| tra le imprese/lavoratori autonomi                                                           | pag. <u>51</u> |
|                                                                                              | pag. <u>52</u> |
| Conclusioni generali                                                                         | pag. <u>53</u> |

Firma

# **ALLEGATO "A"**

### Comune di Brian di Eraclea Provincia di Venezia

# DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea

(Ve) - 1° stralcio

COMMITTENTE: Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

CANTIERE: S.P. n° 54, Brian di Eraclea (Venezia)

Campagna Lupia, 01/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Grosso Alessandra)

Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio via P. Impastato, 14
30174 Mestre - Venezia (Venezia)

Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020 E-Mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

### TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

|                                                                                                                       | 7      | - 1    | a = 1    | a = 0    |                          | data Finala              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| FASIDILAVORO                                                                                                          | Z<br>1 | F      |          | gg C     | data Iniziale            | data Finale              |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada                                                                         | 1<br>2 | E<br>E | 2        | 2        | 08/02/2012<br>15/02/2012 | 09/02/2012<br>16/02/2012 |
|                                                                                                                       |        | E      | 2        |          |                          |                          |
|                                                                                                                       | 3      | E      | 2        | 2        | 23/02/2012               | 24/02/2012               |
|                                                                                                                       | 4<br>5 | E      |          | 2        | 12/03/2012               | 13/03/2012               |
|                                                                                                                       | 6      | E      | 2        | 2        | 22/03/2012               | 23/03/2012               |
|                                                                                                                       | 7      | E      | 2        | 2        | 03/04/2012<br>17/04/2012 | 04/04/2012<br>18/04/2012 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                                            | 1      | E      | 1        | 1        | 09/02/2012               | 09/02/2012               |
| Realizzazione della recilizione e degli accessi ai cantiere                                                           | 2      | E      | '<br>  1 | '<br>  1 | 16/02/2012               | 16/02/2012               |
|                                                                                                                       | 3      | E      | 1        | '<br>  1 | 24/02/2012               | 24/02/2012               |
|                                                                                                                       | 4      | E      | 1        | '<br>  1 | 13/03/2012               | 13/03/2012               |
|                                                                                                                       | 5      | E      | 1        | '<br>  1 | 23/03/2012               | 23/03/2012               |
|                                                                                                                       |        | E      | 1        |          |                          | 04/04/2012               |
|                                                                                                                       | 6<br>7 | E      | 1        | 1        | 04/04/2012               |                          |
| Allectimente di deneciti, zone per le ctaccaggio dei meteriali e per gli impienti ficci                               |        | E      | 1        | 1        | 18/04/2012               | 18/04/2012               |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi<br>Realizzazione di diaframma | 8      | E      |          | 1        | 09/02/2012               | 09/02/2012               |
| Realizzazione di diamamma                                                                                             | 5      | E      | 2        | 2        | 15/03/2012               | 16/03/2012               |
|                                                                                                                       | 6      |        |          | 2        | 27/03/2012               | 28/03/2012               |
|                                                                                                                       | 7      | E<br>E | 2        | 5        | 06/04/2012               | 10/04/2012               |
| Lavorazione e pose forri di armetura per la coletta                                                                   | 1      | E      | 2        | 4        | 20/04/2012               | 23/04/2012               |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta                                                                   | 2      | E      | 1        | 1        | 10/02/2012<br>17/02/2012 | 10/02/2012<br>17/02/2012 |
|                                                                                                                       | 4      | E      | 1        | '<br>  1 | 19/03/2012               | 19/03/2012               |
|                                                                                                                       | 5      | E      | 1        | '<br>  1 | 29/03/2012               | 29/03/2012               |
|                                                                                                                       | 6      | E      | 1        | '<br>  1 | 11/04/2012               | 11/04/2012               |
|                                                                                                                       | 7      | E      | 1        | '<br>  1 | 24/04/2012               | 24/04/2012               |
| Cotto in calcostruzzo solotta                                                                                         | 1      | E      | 1        | '<br>  1 | 13/02/2012               | 13/02/2012               |
| Getto in calcestruzzo soletta                                                                                         | 2      | E      | '<br>  1 | '<br>  1 | 20/02/2012               | 20/02/2012               |
|                                                                                                                       | 4      | E      | 1        | '<br>  1 | 20/02/2012               | 20/02/2012               |
|                                                                                                                       | 5      | E      | 1        | '<br>  1 | 30/03/2012               | 30/03/2012               |
|                                                                                                                       | 6      | E      | 1        | '<br>  1 | 12/04/2012               | 12/04/2012               |
|                                                                                                                       | 7      | E      | 1        | '<br>1   | 26/04/2012               | 26/04/2012               |
| Formazione di manto di usura e collegamento                                                                           | 1      | E      | 1        | '<br>1   | 14/02/2012               | 14/02/2012               |
| To mazione di manto di asara e conegamento                                                                            | 2      | E      | 1        | '<br>1   | 21/02/2012               | 21/02/2012               |
|                                                                                                                       | 4      | E      | 1        | '<br>1   | 21/02/2012               | 21/03/2012               |
|                                                                                                                       | 5      | E      | '<br>1   | '<br>  1 | 02/04/2012               | 02/04/2012               |
|                                                                                                                       | 6      | E      | '<br>1   | '<br>  1 | 13/04/2012               | 13/04/2012               |
|                                                                                                                       | 7      | E      | 1        | '<br>  1 | 27/04/2012               | 27/04/2012               |
| Montaggio ponteggio metallico fisso                                                                                   | 3      | E      | 2        | 2        | 27/02/2012               | 28/02/2012               |
| Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro                                                     | 3      | E      | 5        | 7        | 02/03/2012               | 08/03/2012               |
| Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori.                                                                | 3      | E      | 2        | 2        | 29/02/2012               | 01/03/2012               |
| namozione di distantificato di spana e mun anuatori.                                                                  | J      | -      | 4        | 4        | 27/02/2012               | 31/03/2012               |

Tabella Analitica Gantt

|                                      |   |   |   |   | rabella A  | nantica Gant |
|--------------------------------------|---|---|---|---|------------|--------------|
| Scavo a sezione ristretta            | 1 | Ε | 1 | 1 | 09/02/2012 | 09/02/2012   |
|                                      | 2 | Ε | 1 | 1 | 16/02/2012 | 16/02/2012   |
|                                      | 4 | Ε | 1 | 1 | 14/03/2012 | 14/03/2012   |
|                                      | 5 | Ε | 1 | 1 | 26/03/2012 | 26/03/2012   |
|                                      | 6 | Ε | 1 | 1 | 05/04/2012 | 05/04/2012   |
|                                      | 7 | Ε | 1 | 1 | 19/04/2012 | 19/04/2012   |
| Smontaggio ponteggio metallico fisso | 3 | Ε | 1 | 1 | 09/03/2012 | 09/03/2012   |
| Posa giunto di dilatazione           | 1 | Ε | 1 | 1 | 14/02/2012 | 14/02/2012   |
|                                      | 2 | Ε | 1 | 1 | 21/02/2012 | 21/02/2012   |
|                                      | 4 | Ε | 1 | 1 | 21/03/2012 | 21/03/2012   |
|                                      | 5 | Ε | 1 | 1 | 02/04/2012 | 02/04/2012   |
|                                      | 6 | Ε | 1 | 1 | 16/04/2012 | 16/04/2012   |
|                                      | 7 | Ε | 1 | 1 | 30/04/2012 | 30/04/2012   |
| Smobilizzo del cantiere              | 8 | Ε | 1 | 1 | 02/05/2012 | 02/05/2012   |
|                                      |   |   |   |   |            |              |

#### LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = 1° Fase
- 2) = 2° Fase
- $3) = 3^{\circ}$  Fase
- 4) = 4° Fase
- 5) = 5° Fase
- 6) = 6° Fase
- 7) = 7° Fase
- 8) = Generale

#### I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Al momento della stesura del presente piano non è ancora stata individuata
- E < Nessuna impresa definita >
- gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
- gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

| Nome attività                                                          | Durata | Mese 1 |       |            | $\Box$ |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|--------|
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada                          | 14 g   | z1 Z1  | Z2 Z2 | 23 z3      | _      |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere             | 7 g    | Z1     | Z2 Z2 | Z3         |        |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g | 1 g    | Z8     |       |            |        |
| Realizzazione di diaframma                                             | 8 g    |        |       |            |        |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per la soletta                    | 6 g    |        | Z2    |            |        |
| Getto in calcestruzzo soletta                                          | 6 g    | _      | Z1 Z1 | Z2 Z2      |        |
| Formazione di manto di usura e collegamento                            | 6 g    |        | Z1    | Z2 <b></b> |        |
| Montaggio ponteggio metallico fisso                                    | 2 g    |        |       |            |        |
| Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro      | 5 g    |        |       |            |        |
| Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori.                 | 2 g    | -      |       |            |        |
| Scavo a sezione ristretta                                              | 6 g    | Z1     | Z2    |            |        |
| Smontaggio ponteggio metallico fisso                                   | 1 g    |        |       |            |        |
| Posa giunto di dilatazione                                             | 6 g    |        | Z1    | Z2         |        |
| Smobilizzo del cantiere                                                | 1 g    |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
| LEGENDA Zona:                                                          |        | -      |       |            |        |
| Z1 = 1° Fase                                                           |        |        |       |            |        |
| Z2 = 2° Fase                                                           |        | -      |       |            |        |
| Z3 = 3° Fase                                                           |        | -      |       |            |        |
| Z4 = 4° Fase                                                           |        | -      |       |            |        |
| Z5 = 5° Fase                                                           |        |        |       |            |        |
| Z6 = 6° Fase                                                           |        |        |       |            |        |
| Z7 = 7° Fase                                                           |        |        |       |            |        |
| Z8 = Generale                                                          |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            |        |
|                                                                        |        |        |       |            | _      |

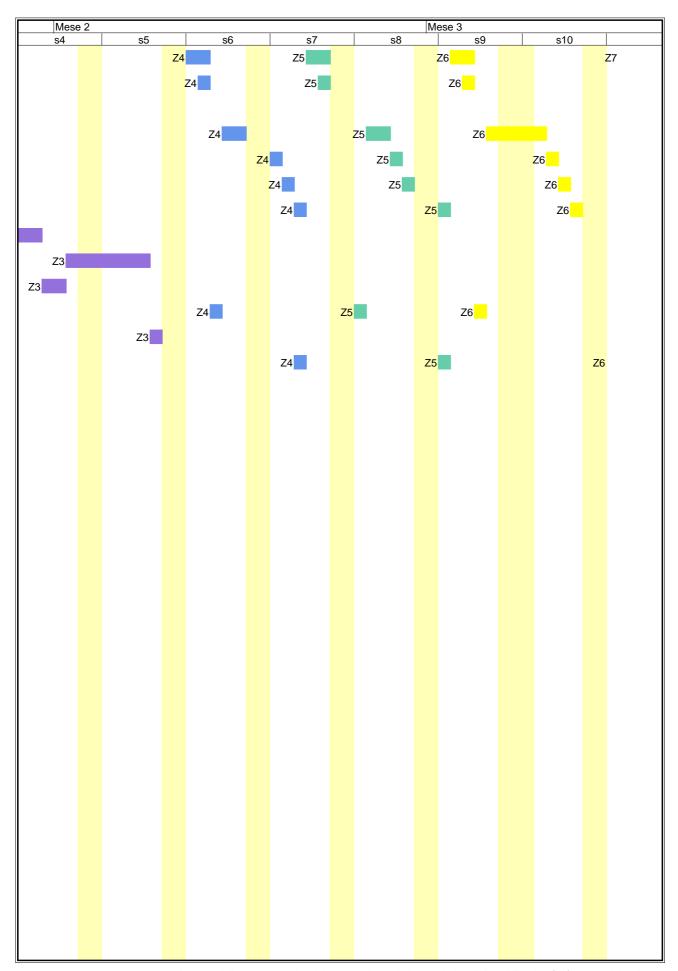

Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea (Ve) - 1° stralcio - Pag. 5

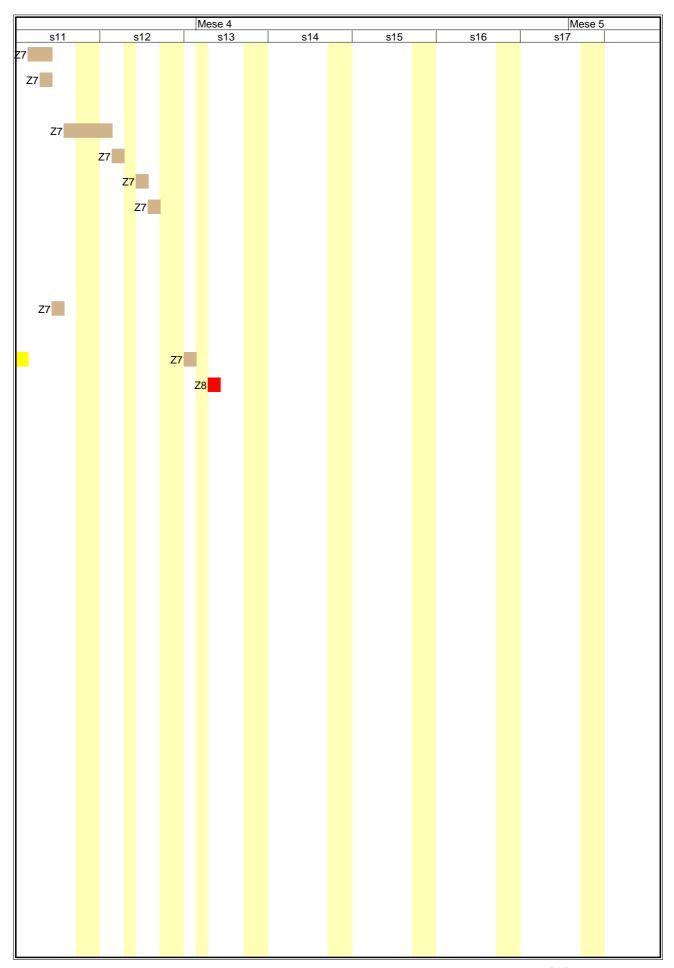

Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea (Ve) - 1° stralcio - Pag. 6

# **ALLEGATO "B"**

### Comune di Brian di Eraclea Provincia di Venezia

# ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea

(Ve) - 1° stralcio

COMMITTENTE: Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

CANTIERE: S.P. n° 54, Brian di Eraclea (Venezia)

Campagna Lupia, 01/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Grosso Alessandra)

Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio via P. Impastato, 14 30174 Mestre -Venezia (Venezia) Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020

Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020 E-Mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

### ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

#### Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

#### Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento** [**P**] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

| Soglia          | Descrizione della probabilità di accadimento                                                             | Valore |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | 1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,                                                |        |
| Molto probabile | 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,                                           | [P4]   |
|                 | 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.                                                   |        |
|                 | 1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,                                         |        |
| Probabile       | 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,                                | [P3]   |
|                 | 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.                                                |        |
|                 | 1) Sono noti rari episodi già verificati,                                                                |        |
| Poco probabile  | 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,                                             | [P2]   |
| _               | 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.                                                       |        |
|                 | 1) Non sono noti episodi già verificati,                                                                 |        |
| Improbabile     | 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, | [P1]   |
| _               | 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.                                                    |        |

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

| Soglia        | Descrizione dell'entità del danno                                                                                                                                                                       | Valore |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gravissimo    | <ol> <li>Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,</li> <li>Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.</li> </ol>                | [E4]   |
| Grave         | <ol> <li>Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.</li> <li>Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.</li> </ol> | [E3]   |
| Significativo | <ol> <li>Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.</li> <li>Esposizione cronica con effetti reversibili.</li> </ol>                           | [E2]   |
| Lieve         | <ol> <li>Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.</li> <li>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li> </ol>                                            | [E1]   |

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

Il **Rischio** [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

| Rischio [R]         | Improbabile      | Poco probabile    | Probabile         | Molto probabile   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | [P1]             | [P2]              | [P3]              | [P4]              |
| Danno lieve         | Rischio basso    | Rischio basso     | Rischio moderato  | Rischio moderato  |
| [E1]                | [P1]X[E1]=1      | [P2]X[E1]=2       | [P3]X[E1]=3       | [P4]X[E1]=4       |
| Danno significativo | Rischio basso    | Rischio moderato  | Rischio medio     | Rischio rilevante |
| [E2]                | [P1]X[E2]=2      | [P2]X[E2]=4       | [P3]X[E2]=6       | [P4]X[E2]=8       |
| Danno grave         | Rischio moderato | Rischio medio     | Rischio rilevante | Rischio alto      |
| [E3]                | [P1]X[E3]=3      | [P2]X[E3]=6       | [P3]X[E3]=9       | [P4]X[E3]=12      |
| Danno gravissimo    | Rischio moderato | Rischio rilevante | Rischio alto      | Rischio alto      |
| [E4]                | [P1]X[E4]=4      | [P2]X[E4]=8       | [P3]X[E4]=12      | [P4]X[E4]=16      |

### ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Sigla    | Attività                                                                                                                        | Entità del Danno<br>Probabilità |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          | - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -                                                                                                 |                                 |
| OR       | Viabilità principale di cantiere                                                                                                |                                 |
| RS       | Investimento                                                                                                                    | E3 * P1 = 3                     |
| OR       | Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)                                                                            |                                 |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                  | E4 * P1 = 4                     |
| OR       | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche                                                               |                                 |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                  | E4 * P1 = 4                     |
|          | LAVORAZIONI E EAGL                                                                                                              |                                 |
|          | - LAVORAZIONI E FASI -                                                                                                          |                                 |
| LF       | Allestimento di cantiere temporaneo su strada                                                                                   |                                 |
| LV<br>AT | Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada Attrezzi manuali                                                      |                                 |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                       | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| AT       | Scala semplice                                                                                                                  |                                 |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                      | E3 * P2 = 6                     |
| MA       | Dumper                                                                                                                          |                                 |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                      | E2 * P1 = 2                     |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                       | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                             | E3 * P1 = 3                     |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                      | E3 * P1 = 3                     |
| RM       | Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:<br>85 dB(A) e 137 dB(C)".] | E3 * P3 = 9                     |
| VB       | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]                                         | E2 * P3 = 6                     |
| LF       | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                                                      |                                 |
| LV       | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                                         |                                 |
| AT       | Andatoie e Passerelle                                                                                                           |                                 |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                       | E1 * P1 = 1                     |
| AT<br>RS | Attrezzi manuali<br>Punture, tagli, abrasioni                                                                                   | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| AT       | Scala semplice                                                                                                                  |                                 |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| AT       | Sega circolare                                                                                                                  |                                 |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                       | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                       | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                  | E1 * P1 = 1                     |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| ΑT       | Smerigliatrice angolare (flessibile)                                                                                            |                                 |

| Sigla          | Attività                                                                                                                                                                                                        | Entità del Danno           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità                |
| RS             | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                |
| RS<br>RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1 |
| AT             | Punture, tagli, abrasioni<br>Trapano elettrico                                                                                                                                                                  | EI PI = I                  |
| RS             | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| MC1            | M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.]                                                                                                         | E1 * P1 = 1                |
| MA             | Dumper                                                                                                                                                                                                          | 50 ± 51                    |
| RS<br>RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                                      | E2 * P1 = 2<br>E1 * P1 = 1 |
| RS             | Inalazione polveri, fibre<br>Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                | E3 * P1 = 3                |
| RS             | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
|                | Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:                                                                                                            |                            |
| RM             | 85 dB(A) e 137 dB(C)".]                                                                                                                                                                                         | E3 * P3 = 9                |
| VB             | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]                                                                                                                         | E2 * P3 = 6                |
| LF             | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi                                                                                                                         |                            |
| LV             | Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi<br>Andatoie e Passerelle                                                                                    |                            |
| AT<br>RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                                                                      | E1 * P1 = 1                |
| AT             | Attrezzi manuali                                                                                                                                                                                                | , ,                        |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E1 * P1 = 1                |
| AT             | Ponteggio mobile o trabattello                                                                                                                                                                                  | E4 + D4 4                  |
| RS<br>RS       | Caduta dall'alto<br>Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                                                                   | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1 |
| RS<br>RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1 |
| AT             | Scala doppia                                                                                                                                                                                                    |                            |
| RS             | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                                      | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E1 * P1 = 1                |
| AT             | Scala semplice                                                                                                                                                                                                  |                            |
| RS             | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS<br>AT       | Urti, colpi, impatti, compressioni<br>Sega circolare                                                                                                                                                            | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E1 * P1 = 1                |
| AT             | Smerigliatrice angolare (flessibile)                                                                                                                                                                            | F1 * D1 1                  |
| RS<br>RS       | Elettrocuzione<br>Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                     | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1 |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| AT             | Trapano elettrico                                                                                                                                                                                               |                            |
| RS             | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                  | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                                                                                       | E3 * P2 = 6                |
| MA<br>RS       | Autocarro Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                            | E2 * P1 = 2                |
| RS             | Getti, schizzi                                                                                                                                                                                                  | E2 * P1 = 2<br>E2 * P1 = 2 |
| RS             | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS             | Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                                             | E3 * P1 = 3                |
| RS             | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
| RS             | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E2 * P1 = 2                |
| RM             | Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                                   | E1 * P1 = 1                |
| VB             | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                                                                                                                           | E2 * P1 = 2                |
| MA             | Autogrù  Coggiomenti stritolomenti                                                                                                                                                                              | F2 * D1 2                  |
| RS<br>RS       | Cesoiamenti, stritolamenti<br>Getti, schizzi                                                                                                                                                                    | E2 * P1 = 2<br>E1 * P2 = 2 |
| RS             | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                                  | E1 P2 = 2<br>E3 * P1 = 3   |
| RS             | Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                                             | E3 * P1 = 3                |
| RS             | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
| RS             | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| DC             | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                              | E2 * P1 = 2                |
| RS             |                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| RS<br>RM<br>VB | Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".] Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] | E1 * P1 = 1<br>E2 * P1 = 2 |

| Sigla    | Attività                                                                                                                                         | Entità del Danno           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                  | Probabilità                |
| LV       | Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura solette di transizione                                                                         |                            |
| AT<br>RS | Attrezzi manuali<br>Punture, tagli, abrasioni                                                                                                    | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                               | E1 * P1 = 1                |
| ΑT       | Scala semplice                                                                                                                                   |                            |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                 | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                               | E1 * P1 = 1                |
| AT<br>RS | Trancia-piegaferri<br>Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                 | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                   | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                        | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                   | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                        | E1 * P3 = 3                |
| MA<br>RS | Gru a torre Caduta dall'alto                                                                                                                     | E3 * P2 = 6                |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                        | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                   | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| RM       | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                  | E1 * P1 = 1                |
| LF       | Getto in calcestruzzo soletta                                                                                                                    |                            |
| LV<br>AT | Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di travi di appoggio solette Andatoie e Passerelle                                         |                            |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                 | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                        | E1 * P1 = 1                |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                                 |                            |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                        | E1 * P1 = 1                |
| RS<br>AT | Urti, colpi, impatti, compressioni<br>Scala semplice                                                                                             | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                 | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                               | E1 * P1 = 1                |
| ΑT       | Vibratore elettrico per calcestruzzo                                                                                                             |                            |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                   | E1 * P1 = 1                |
| CH       | Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] Autobetoniera                                                                        | E1 * P1 = 1                |
| MA<br>RS | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                        | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                       | E2 * P2 = 4                |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                                   | E1 * P2 = 2                |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                              | E3 * P1 = 3                |
| RS<br>RS | Investimento, ribaltamento                                                                                                                       | E3 * P1 = 3<br>E1 * P2 = 2 |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                | E2 * P2 = 4                |
| RM       | Rumore per "Operatore autobetoniera" [II livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                | E1 * P1 = 1                |
| VB       | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                                                        | E2 * P1 = 2                |
| MA       | Autopompa per cls                                                                                                                                | F2 * D1 2                  |
| RS<br>RS | Caduta di materiale dall'alto o a livello<br>Cesoiamenti, stritolamenti                                                                          | E3 * P1 = 3<br>E2 * P2 = 4 |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                   | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                                   | E1 * P2 = 2                |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                              | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                       | E3 * P1 = 3                |
| RS<br>RS | Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                | E1 * P2 = 2                |
| RM       | Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".] | E2 * P2 = 4<br>E1 * P1 = 1 |
| VB       | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                                                        | E2 * P1 = 2                |
| LF       | Formazione di manto di usura e collegamento                                                                                                      |                            |
| LV       | Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento                                                                                         |                            |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                                 | F1 + D1 - 1                |
| RS<br>RS | Punture, tagli, abrasioni<br>Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                  | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1 |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                       | E1 " P1 = 1<br>E3 * P3 = 9 |
| RS       | Ustioni                                                                                                                                          | E2 * P2 = 4                |
| CM       | Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.]                                                                                             | E4 * P4 = 16               |
| MA       | Rullo compressore                                                                                                                                |                            |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| RS<br>RS | Inalazione fumi, gas, vapori<br>Inalazione polveri, fibre                                                                                        | E1 * P2 = 2<br>E1 * P1 = 1 |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                              | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                       | E3 * P1 = 3                |
| RM       |                                                                                                                                                  | E3 * P3 = 9                |

| Sigla    | Attività                                                                                                                            | Entità del Danno             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                     | Probabilità                  |
| VB       | azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".] Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]  | E2 * P3 = 6                  |
| MA       | Finitrice                                                                                                                           |                              |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                          | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Inalazione fumi, gas, vapori                                                                                                        | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                 | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                          | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                      | E1 * P1 = 1                  |
| RM       | Rumore per "Operatore rifinitrice" [II livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]   | E3 * P3 = 9                  |
| VB<br>LF | Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]<br>Montaggio ponteggio metallico fisso | E2 * P3 = 6                  |
| MA       | Autocarro                                                                                                                           | F0 * D1 0                    |
| RS<br>RS | Cesoiamenti, stritolamenti Getti, schizzi                                                                                           | E2 * P1 = 2<br>E2 * P1 = 2   |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                           | E1 * P1 = 2                  |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                 | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                          | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E2 * P1 = 2                  |
| RM       | Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]       | E1 * P1 = 1                  |
| VB       | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "]                                  | E2 * P1 = 2                  |
| LF<br>LV | Risanamento spalle con passivazione ferri e ripristino copriferro  Addetto al risanamento delle spalle con passivazione ferri       |                              |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                    |                              |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                           | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E1 * P1 = 1                  |
| ΑT       | Scala semplice                                                                                                                      |                              |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                    | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E1 * P1 = 1                  |
| AT       | Trancia-piegaferri                                                                                                                  | F1 * D1 1                    |
| RS<br>RS | Cesoiamenti, stritolamenti Elettrocuzione                                                                                           | E1 * P1 = 1<br>E1 * P1 = 1   |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                           | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                      | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                           | E1 * P3 = 3                  |
| MA       | Gru a torre                                                                                                                         |                              |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                    | E3 * P2 = 6                  |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                           | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E2 * P1 = 2                  |
| RM       | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]     | E1 * P1 = 1                  |
| LF       | Rimozione di cls ammalorato di spalla e muri andatori.                                                                              |                              |
| LV       | Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione  Andatoie e Passerelle                                              |                              |
| AT<br>RS | Caduta dall'alto                                                                                                                    | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Caduta dall'alto o a livello                                                                                                        | E1 * P1 = 1                  |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                    |                              |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                           | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E1 * P1 = 1                  |
| ΑT       | Scala semplice                                                                                                                      |                              |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                    | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E1 * P1 = 1                  |
| AT       | Vibratore elettrico per calcestruzzo                                                                                                | F1 * D1 1                    |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                      | E1 * P1 = 1                  |
| CH<br>MA | Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] Autobetoniera                                                           | E1 * P1 = 1                  |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                           | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                          | E2 * P2 = 4                  |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                      | E1 * P2 = 2                  |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                 | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                          | E3 * P1 = 3                  |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                      | E1 * P2 = 2                  |
|          | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                  | E2 * P2 = 4                  |
| RS       | Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:                           | F1 + D1 1                    |
| RS<br>RM |                                                                                                                                     | E1 * P1 = 1                  |
| RM<br>VB | 80 dB(A) e 135 dB(C)".] Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                   | $E1 ^ P1 = 1$<br>E2 * P1 = 2 |
| RM       | 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                                                             |                              |

| G        | A+i, ii+i                                                                                                                                                                                                | Entità del Danno           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sigla    | Attività                                                                                                                                                                                                 | Probabilità                |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                           | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                                                                                           | E1 * P2 = 2                |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                               | E3 * P1 = 3                |
| RS<br>RS | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                                                           | E1 * P2 = 2                |
| R5       | Urti, colpi, impatti, compressioni<br>Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori                                                                | E2 * P2 = 4                |
| RM       | inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                                                                                                             | E1 * P1 = 1                |
| VB<br>LF | Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]<br>Scavo a sezione ristretta                                                                                   | E2 * P1 = 2                |
| LV       | Addetto allo scavo a sezione ristretta                                                                                                                                                                   |                            |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                                                                                         |                            |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| AT       | Andatoie e Passerelle                                                                                                                                                                                    |                            |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                         | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| AT       | Scala semplice                                                                                                                                                                                           | E4 # D4 4                  |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                         | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1<br>E3 * P2 = 6 |
| RS<br>RS | Seppellimento, sprofondamento Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                             | E3 ^ P2 = 6<br>E2 * P1 = 2 |
| MA       | Autocarro                                                                                                                                                                                                |                            |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                                                                                           | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                               | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E2 * P1 = 2                |
| RM       | Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                            | E1 * P1 = 1                |
| VB<br>MA | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] Escavatore                                                                                                         | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Elettrocuzione                                                                                                                                                                                           | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Incendi, esplosioni                                                                                                                                                                                      | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                               | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                                                           | E1 * P1 = 1                |
| VB<br>RM | Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]<br>Rumore per "Operatore escavatore" [II livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 | E2 * P3 = 6<br>E1 * P1 = 1 |
|          | dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                                                                                                                                     | L                          |
| MA       | Pala meccanica                                                                                                                                                                                           |                            |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Inalazione polveri, fibre                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS<br>RS | Incendi, esplosioni Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                           | E3 * P1 = 3<br>E3 * P1 = 3 |
| RS       | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                                                           | E1 * P1 = 1                |
|          | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di                                                                                                       |                            |
| RM       | azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]                                                                                                                                                                          | E1 * P1 = 1                |
| VB       | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]                                                                                                          | E2 * P3 = 6                |
| LF       | Smontaggio ponteggio metallico fisso                                                                                                                                                                     |                            |
| MA       | Autocarro                                                                                                                                                                                                | 50 + Br                    |
| RS       | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| RS       | Getti, schizzi                                                                                                                                                                                           | E2 * P1 = 2                |
| RS<br>RS | Inalazione polveri, fibre Incendi, esplosioni                                                                                                                                                            | E1 * P1 = 1<br>E3 * P1 = 3 |
| RS       | Investimento, ribaltamento                                                                                                                                                                               | E3 * P1 = 3                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E2 * P1 = 2                |
| RM       | Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80                                                                                                 | E1 * P1 = 1                |
| VB       | dB(A) e 135 dB(C)".] Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                                                                                               | E2 * P1 = 2                |
| LF<br>LV | Smobilizzo del cantiere Addetto allo smobilizzo del cantiere                                                                                                                                             |                            |
| AT       | Argano a bandiera                                                                                                                                                                                        |                            |
| RS       | Caduta dall'alto                                                                                                                                                                                         | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |
| AT       | Attrezzi manuali                                                                                                                                                                                         | F1 + D4 4                  |
| RS       | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                                                | E1 * P1 = 1                |
| RS       | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                                                       | E1 * P1 = 1                |

| Sigla | Attività                                                                                                                      | Entità del Danno<br>Probabilità |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AT    | Scala semplice                                                                                                                |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto                                                                                                              | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                            | E1 * P1 = 1                     |
| AT    | Trapano elettrico                                                                                                             |                                 |
| RS    | Elettrocuzione                                                                                                                | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre                                                                                                     | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                     | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                     | E3 * P2 = 6                     |
| MA    | Autocarro                                                                                                                     |                                 |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                    | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Getti, schizzi                                                                                                                | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre                                                                                                     | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Incendi, esplosioni                                                                                                           | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Investimento, ribaltamento                                                                                                    | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                            | E2 * P1 = 2                     |
| RM    | Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".] | E1 * P1 = 1                     |
| VB    | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]                                         | E2 * P1 = 2                     |
| MA    | Autogrù                                                                                                                       |                                 |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                    | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Getti, schizzi                                                                                                                | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Elettrocuzione                                                                                                                | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Incendi, esplosioni                                                                                                           | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Investimento, ribaltamento                                                                                                    | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni                                                                                                     | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                            | E2 * P1 = 2                     |
| RM    | Rumore per "Operatore autogrù" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]   | E1 * P1 = 1                     |
| VB    | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]                                           | E2 * P1 = 2                     |
| MA    | Carrello elevatore                                                                                                            |                                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                                                                     | E3 * P2 = 6                     |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti                                                                                                    | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Elettrocuzione                                                                                                                | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Getti, schizzi                                                                                                                | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori                                                                                                  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Incendi, esplosioni                                                                                                           | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Investimento, ribaltamento                                                                                                    | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                            | E2 * P2 = 4                     |
| RM    | Rumore per "Magazziniere" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]        | E1 * P1 = 1                     |
| VB    | Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]                                           | E2 * P3 = 6                     |

#### LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

- [E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;
- [P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.

# ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro Metodo tecnico progettuale".
- UNI 9432:2011, "Acustica Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione Documento guida".

#### Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia:
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica:
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

#### Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

LEX = 
$$10 \log \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{100} 10^{0,1 \text{LAeq,} i}$$

dove:

L<sub>EX</sub> è il livello di esposizione personale in dB(A);

 $L_{\text{Aeq, i}} \qquad \text{\`e il livello di esposizione media equivalente Leq in } dB(A) \text{ prodotto dall'i-esima attivit\`a comprensivo delle incertezze;}$ 

pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l'espressione utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del L<sub>Aeq,i</sub> effettivo e del p<sub>peak</sub> effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava
- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
- Metodo SNR
- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458, è stata fatta confrontando  $L_{Aeq,\,i}$  effettivo e del  $p_{peak}$  effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

| Livello effettivo all'orecchio L <sub>Aeq</sub> | Stima della protezione       |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Maggiore di Lact                                | Insufficiente                |
| Tra Lact e Lact - 5                             | Accettabile                  |
| Tra Lact - 5 e Lact - 10                        | Buona                        |
| Tra Lact - 10 e Lact - 15                       | Accettabile                  |
| Minore di Lact - 15                             | Troppo alta (iperprotezione) |

#### Rumori non impulsivi "Controllo HML" (\*)

| Livello effettivo all'orecchio LAeq | Stima della protezione       |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Maggiore di Lact                    | Insufficiente                |
| Tra Lact e Lact - 15                | Accettabile/Buona            |
| Minore di Lact - 15                 | Troppo alta (iperprotezione) |

#### Rumori impulsivi

| Livello effettivo all'orecchio L <sub>Aeq</sub> e p <sub>peak</sub> | Stima della protezione |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LAeq o ppeak maggiore di Lact                                       | DPI-u non adeguato     |
| LAeq e ppeak minori di Lact                                         | DPI-u adeguato         |

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d'azione oltre il quale c'è l'obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito.

(\*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (L<sub>Aeq</sub> maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (L<sub>Aeq</sub> minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

#### Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca data approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.
- Calibratore: B&K tipo 4231.
- Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
- Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione è costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
- Ponderazioni: A, B, Lin.
- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d'ottava, FFT, RT6O.
- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2" con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
- Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati nella precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente.

### ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

|     |                    | <u> </u>                                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------|
|     | Mansione           | ESITO DELLA VALUTAZIONE                     |
| 1)  | Autobetoniera      | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 2)  | Autocarro          | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 3)  | Autogrù            | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 4)  | Autopompa per cls  | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 5)  | Carrello elevatore | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 6)  | Dumper             | "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)" |
| 7)  | Escavatore         | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 8)  | Finitrice          | "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)" |
| 9)  | Gru a torre        | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 10) | Pala meccanica     | "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"   |
| 11) | Rullo compressore  | "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)" |

### SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica, i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
- i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
- i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
- i rumori impulsivi;
- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
- il tipo di DPI-u da utilizzare.
- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art. 191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

|                    | Tabella di correlazione iviansione - scrieda di valditazione     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mansione           | Scheda di valutazione                                            |
| Autobetoniera      | SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore autobetoniera"                |
| Autocarro          | SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"                    |
| Autogrù            | SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autogrù"                      |
| Autopompa per cls  | SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" |
| Carrello elevatore | SCHEDA N.5 - Rumore per "Magazziniere"                           |
| Dumper             | SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"                       |
| Escavatore         | SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore escavatore"                   |
| Finitrice          | SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore rifinitrice"                  |
| Gru a torre        | SCHEDA N.9 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"                  |
| Pala meccanica     | SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala meccanica"              |
| Rullo compressore  | SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo                        |

| Mansione | Scheda di valutazione |
|----------|-----------------------|
|          | compressore"          |

#### SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore autobetoniera"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                         |                            |       |                                 |                 | Rur | nore |       |    |    |    |    |   |   |   |     |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----|------|-------|----|----|----|----|---|---|---|-----|
| =50.13                  | L <sub>A,eq</sub><br>dB(A) | Imp.  | L <sub>A,eq</sub> eff.<br>dB(A) | F               |     |      | Banda | ne |    |    |    |   |   |   |     |
| T[%]                    | P <sub>peak</sub><br>dB(C) | Orig. | P <sub>peak</sub> eff.<br>dB(C) | Efficacia DPI-u | 125 | 250  | 500   | 1k | 2k | 4k | 8k | L | M | Н | SNR |
| 1) AUT                  | 1) AUTOBETONIERA (B10)     |       |                                 |                 |     |      |       |    |    |    |    |   |   |   |     |
| 80.0                    | 80.0                       | NO    | 80.0                            |                 |     |      |       |    |    | -  |    |   |   |   |     |
| 80.0                    | 100.0                      | [B]   | 100.0                           | -               | -   | -    | -     | -  | -  | -  | -  | - | - | - | -   |
| L <sub>EX</sub>         |                            |       |                                 |                 |     |      |       |    |    |    |    |   |   |   |     |
| L <sub>EX</sub> (effet  | LEX(effettivo) 80.0        |       |                                 |                 |     |      |       |    |    |    |    |   |   |   |     |
| Fascia di appartenenza: |                            |       |                                 |                 |     |      |       |    |    |    |    |   |   |   |     |

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autobetoniera.

#### SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                       |                          |       |                        |                           | Rur                       | nore     |        |        |        |    |     |   |   |   |     |
|-----------------------|--------------------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|----|-----|---|---|---|-----|
|                       | L <sub>A,eq</sub>        | Imp.  | L <sub>A,eq</sub> eff. |                           | Dispositivo di protezione |          |        |        |        |    |     |   |   |   |     |
| T[%]                  | dB(A)                    | mp.   | dB(A)                  | Efficacia DPI-u           |                           |          | Banda  | d'otta | va APV |    |     |   |   |   |     |
| 1[70]                 | P <sub>peak</sub>        | Orig. | P <sub>peak</sub> eff. | Lilicacia DF1-u           | 125                       | 250      | 500    | 1k     | 2k     | 4k | 8k  | L | M | Н | SNR |
|                       | dB(C)                    | orig. | dB(C)                  |                           | 120                       | 200      | 000    | 110    | 210    |    | Oit |   |   |   |     |
| 1) AUT                | OCARRO                   | (B36) |                        |                           |                           |          |        |        |        |    |     |   |   |   |     |
| OE O                  | 78.0                     | NO    | 78.0                   |                           |                           |          |        |        |        | -  |     |   |   |   |     |
| 85.0                  | 100.0                    | [B]   | 100.0                  | -                         | -                         | -        | -      | -      | -      | -  | -   | - | - | - | -   |
| L <sub>EX</sub>       |                          |       | 78.0                   |                           |                           |          |        |        |        |    |     |   |   |   |     |
| L <sub>EX</sub> (effe | ttivo)                   |       | 78.0                   |                           |                           |          |        |        |        |    |     |   |   |   |     |
|                       | di appart<br>di esposizi |       |                        | ılori inferiori di azione | e: 80 dE                  | B(A) e 1 | 35 dB( | (C)".  |        |    |     |   |   |   |     |
| Mansior<br>Autocarr   |                          |       |                        |                           |                           |          |        |        |        |    |     |   |   |   |     |

#### SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autogrù"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|      | Rumore            |      |                                 |                 |                           |  |
|------|-------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| T[%] | L <sub>A,eq</sub> | Imp. | L <sub>A,eq</sub> eff.<br>dB(A) | Efficacia DPI-u | Dispositivo di protezione |  |

Tipo di esposizione: Settimanale

|                       |                            |       |                                 |                           | Run     | nore     |        |         |                       |         |         |    |   |   |     |
|-----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------|-----------------------|---------|---------|----|---|---|-----|
|                       | L <sub>A,eq</sub>          | Imp.  | L <sub>A,eq</sub> eff.          |                           |         |          |        | D       | ispositi <sup>,</sup> | vo di p | rotezio | ne |   |   |     |
| T[%]                  | dB(A)                      | mp.   | dB(A)                           | Efficacia DPI-u           |         |          | Banda  | d'ottav | va APV                |         |         |    |   |   |     |
| 1[70]                 | P <sub>peak</sub><br>dB(C) | Orig. | P <sub>peak</sub> eff.<br>dB(C) | Liffcacia Di 1-u          | 125     | 250      | 500    | 1k      | 2k                    | 4k      | 8k      | L  | М | Н | SNR |
| 1) AUT                | ogru' (e                   | 390)  |                                 |                           |         |          |        |         |                       |         |         |    |   |   |     |
| 75.0                  | 81.0                       | NO    | 81.0                            |                           |         |          |        |         |                       | -       |         |    |   |   |     |
| 75.0                  | 100.0                      | [B]   | 100.0                           | -                         | -       | -        | -      | -       | -                     | -       | -       | -  | - | - | -   |
| L <sub>E</sub> X      |                            |       | 80.0                            |                           |         |          |        |         |                       |         |         |    |   |   |     |
| L <sub>EX</sub> (effe | ttivo)                     |       | 80.0                            |                           |         |          |        |         |                       |         |         |    |   |   |     |
|                       | ni:                        |       |                                 | llori inferiori di azione | : 80 dE | 8(A) e 1 | 35 dB( | (C)".   |                       |         |         |    |   |   |     |

### SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                                                                                                                                                                              |                   |       |                        |                 | Run | nore |       |        |         |         |         |    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|-----------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|---------|----|---|---|---|
|                                                                                                                                                                              | L <sub>A,eq</sub> | Imp.  | L <sub>A,eq</sub> eff. |                 |     |      | D 1   |        | spositi | vo di p | rotezio | ne |   |   |   |
| T[0/1                                                                                                                                                                        | dB(A)             |       | dB(A)                  | Efficacia DPI-u |     |      | Banda | dottav | /a APV  |         |         |    |   |   |   |
| Ppeak dB(C)         Orig.         Ppeak eff. dB(C)         125         250         500         1k         2k         4k         8k         L         M         H         SNF |                   |       |                        |                 |     |      |       |        |         | SNR     |         |    |   |   |   |
| 1) AUT                                                                                                                                                                       | OPOMPA            | (B117 | )                      |                 |     |      |       |        |         |         |         |    |   |   |   |
| 85.0                                                                                                                                                                         | 79.0              | NO    | 79.0                   | _               |     |      |       |        |         | -       |         |    |   |   |   |
| 65.0                                                                                                                                                                         | 100.0             | [B]   | 100.0                  | -               | -   | -    | -     | -      | -       | -       | -       | -  | - | - | - |
| L <sub>EX</sub>                                                                                                                                                              |                   |       | 79.0                   |                 |     |      |       |        |         |         |         |    |   |   |   |
| L <sub>EX</sub> (effet                                                                                                                                                       | ttivo)            |       | 79.0                   |                 |     |      |       |        |         |         |         |    |   |   |   |
|                                                                                                                                                                              |                   |       |                        |                 |     |      |       |        |         |         |         |    |   |   |   |

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autopompa per cls.

#### SCHEDA N.5 - Rumore per "Magazziniere"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia in genere - Magazzino).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                       |                   |        |                        |                  |     |      |       |         |                       | пр       | o ui es | sposizi | OHE. | Cttiii | ariare |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------|-----|------|-------|---------|-----------------------|----------|---------|---------|------|--------|--------|
|                       |                   |        |                        |                  | Run | nore |       |         |                       |          |         |         |      |        |        |
|                       | L <sub>A,eq</sub> | Imp.   | L <sub>A,eq</sub> eff. |                  |     |      |       | Di      | ispositi <sup>,</sup> | vo di pr | otezio  | ne      |      |        |        |
| T[0/]                 | dB(A)             | mp.    | dB(A)                  | Efficacia DPL-11 |     |      | Banda | d'otta\ | ≀a APV                |          |         |         |      |        |        |
| 1[%]                  | FITICACIA DPI-II  |        |                        |                  |     |      |       |         |                       | SNR      |         |         |      |        |        |
| 1) CAR                | RELLO E           | LEVATO | ORE (B184)             |                  |     |      |       |         |                       |          |         |         |      |        |        |
| 40.0                  | 82.0              | NO     | 82.0                   | _                |     |      |       |         |                       | -        |         |         |      |        |        |
| 40.0                  | 100.0             | [B]    | 100.0                  | -                | -   | -    | -     | -       | -                     | -        | -       | -       | -    | -      | -      |
| L <sub>EX</sub>       |                   |        | 79.0                   |                  |     |      |       |         |                       |          |         |         |      |        |        |
| L <sub>EX</sub> (effe | ttivo)            |        | 79.0                   |                  |     |      |       |         |                       |          |         |         |      |        |        |

|       |                                                                                                                   |      |                        |                           |         |          |        |       |          | -       |         | -  | <br> |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|---------|----------|--------|-------|----------|---------|---------|----|------|--|
|       |                                                                                                                   |      |                        |                           | Run     | nore     |        |       |          |         |         |    |      |  |
|       | L <sub>A,eq</sub>                                                                                                 | Imp. | L <sub>A,eq</sub> eff. |                           |         |          |        | D     | ispositi | vo di p | rotezio | ne |      |  |
| T[0/1 | dB(A) ' dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV                                                                  |      |                        |                           |         |          |        |       |          |         |         |    |      |  |
| 1[70] | [%] P <sub>peak</sub> Orig. Orig. dB(C)   Efficacia DPI-u   125   250   500   1k   2k   4k   8k   L   M   H   SNR |      |                        |                           |         |          |        |       |          |         |         |    |      |  |
|       | •                                                                                                                 |      |                        | alori inferiori di azione | : 80 dE | B(A) e 1 | 35 dB( | (C)". |          |         |         |    |      |  |

### SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"

Carrello elevatore.

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                       |                            |          |                                 |                         |          |          |           |          |          | Tip     | o di e  | sposizi | one: S | Settim | ianale |
|-----------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                       |                            |          |                                 |                         | Rur      | nore     |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
|                       | L <sub>A,eq</sub>          | Imp.     | L <sub>A,eq</sub> eff.          |                         |          |          |           |          | ispositi | vo di p | rotezio | ne      |        |        |        |
| T[%]                  | dB(A)                      | p.       | dB(A)                           | Efficacia DPI-u         |          | 1        | Banda     | d'otta   | va APV   |         |         |         |        |        |        |
| 1[70]                 | P <sub>peak</sub><br>dB(C) | Orig.    | P <sub>peak</sub> eff.<br>dB(C) | Zillodold Zill d        | 125      | 250      | 500       | 1k       | 2k       | 4k      | 8k      | L       | M      | Н      | SNR    |
| 1) Utili              | zzo dum                    | per (B1  | 94)                             |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| 85.0                  | 88.0                       | NO       | 79.0                            | Accettabile/Buona       | Gener    | rico (cu | ffie o ir | nserti). | [Beta:   | 0.75]   |         |         |        |        |        |
| 65.0                  | 100.0                      | [B]      | 100.0                           | Accettabile/ buolla     | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -       | 12.0    | -      | -      | -      |
| 2) Man                | utenzior                   | ie e pau | use tecniche                    | e (A315)                |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| 10.0                  | 64.0                       | NO       | 64.0                            | _                       |          |          |           |          |          | -       |         |         |        |        |        |
| 10.0 100.0 [B] 100.0  |                            |          |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| 3) Fisic              | ologico (A                 | 4315)    |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| 5.0                   | 64.0                       | NO       | 64.0                            | -                       |          |          |           |          |          | -       |         |         |        |        |        |
| 0.0                   | 100.0                      | [B]      | 100.0                           |                         | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -       | -       | -      | -      | -      |
| L <sub>EX</sub>       |                            |          | 88.0                            |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| L <sub>EX</sub> (effe | ttivo)                     |          | 79.0                            |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| F!-                   | l: t                       |          |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
|                       | di apparte<br>di esposizi  |          |                                 | valori superiori di azi | ione: 8! | 5 dB(A)  | e 137     | dB(C)    |          |         |         |         |        |        |        |
|                       |                            |          | . 33                            |                         |          | ()       |           | . (-)    |          |         |         |         |        |        |        |
| Mansion               | ni:                        |          |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
| Dumper.               |                            |          |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |
|                       |                            |          |                                 |                         |          |          |           |          |          |         |         |         |        |        |        |

#### SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore escavatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                        |                       |          |                        |                    |       |       |       |        |          | -        |          | posizi |   |   |   |
|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|---|---|---|
|                        |                       |          |                        |                    | Run   | nore  |       |        |          |          |          |        |   |   |   |
|                        | L <sub>A,eq</sub>     | Imp.     | L <sub>A,eq</sub> eff. |                    |       |       |       | D      | ispositi | vo di pı | rotezioi | ne     |   |   |   |
| T[0/]                  | dB(A)                 | mp.      | dB(A)                  | Efficacia DDL u    |       |       | Banda | d'otta | ≀a APV   |          |          |        |   |   |   |
| 1[70]                  | 11%1 FITICACIA DPI-II |          |                        |                    |       |       |       |        |          | SNR      |          |        |   |   |   |
| 1) ESC                 | AVATORI               | E - FIAT | -HITACHI               | - EX355 [Scheda: 9 | 41-TO | -781- | 1-RPR | -11]   |          |          |          |        |   |   |   |
| OF O                   | 76.7                  | NO       | 76.7                   |                    |       |       |       |        |          | -        |          |        |   |   |   |
| 85.0                   | 113.0                 | [B]      | 113.0                  | -                  | -     | -     | -     | -      | -        | -        | -        | -      | - | - | - |
| L <sub>EX</sub>        |                       |          | 76.0                   |                    |       |       |       |        |          |          |          |        |   |   |   |
| L <sub>EX</sub> (effet | ttivo)                |          | 76.0                   |                    |       |       |       |        |          |          |          |        |   |   |   |

|       |                                                 |       |                                 |                 | Run | nore |     |    |    |    |    |   |   |   |     |
|-------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|---|---|-----|
|       | La,eq Imp. La,eq eff. Dispositivo di protezione |       |                                 |                 |     |      |     |    |    |    |    |   |   |   |     |
| T[0/1 | dB(A) Imp. dB(A) Banda d'ottava APV             |       |                                 |                 |     |      |     |    |    |    |    |   |   |   |     |
| T[%]  | P <sub>peak</sub><br>dB(C)                      | Orig. | P <sub>peak</sub> eff.<br>dB(C) | LITICACIA DET-U | 125 | 250  | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | L | M | Н | SNR |

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Escavatore.

#### SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                        |                                                                                              |      |                        |                     | Run   | nore    |           |          |          |          |         |      |   |   |   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|-------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|------|---|---|---|
|                        | L <sub>A,eq</sub>                                                                            | Imp. | L <sub>A,eq</sub> eff. |                     |       |         |           | D        | ispositi | vo di pı | rotezio | ne   |   |   |   |
| T[0/]                  | dB(A)                                                                                        | mp.  | dB(A)                  | Efficacia DPI-u     |       |         | Banda     | d'otta   | va APV   |          |         |      |   |   |   |
| 1[70]                  | P <sub>peak</sub> dB(C) Orig. P <sub>peak</sub> eff. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR |      |                        |                     |       |         |           |          |          |          |         |      |   |   |   |
| 1) RIFI                | RIFINITRICE (B539)                                                                           |      |                        |                     |       |         |           |          |          |          |         |      |   |   |   |
| 85.0                   | 89.0                                                                                         | NO   | 74.0                   | Accettabile/Buona   | Gener | ico (cu | ffie o ir | nserti). | [Beta:   | 0.75]    |         |      |   |   |   |
| 85.0                   | 100.0                                                                                        | [B]  | 100.0                  | Accettabile/ buolia | -     | -       | -         | -        | -        | -        | -       | 20.0 | - | - | - |
| L <sub>EX</sub>        |                                                                                              |      | 89.0                   |                     |       |         |           |          |          |          |         |      |   |   |   |
| L <sub>EX</sub> (effet | ttivo)                                                                                       |      | 74.0                   |                     |       |         |           |          |          |          |         |      |   |   |   |
|                        |                                                                                              |      |                        |                     |       |         |           |          |          |          |         |      |   |   |   |

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Finitrice.

#### SCHEDA N.9 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 74 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                        |                                                                                    |      |                        |                  |     |      |       |         |          | ٠.١٥     | 0 0 00   | - P - C - C - C |   |   | lariarc |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---|---|---------|
|                        |                                                                                    |      |                        |                  | Run | nore |       |         |          |          |          |                 |   |   |         |
|                        | L <sub>A,eq</sub>                                                                  | Imp. | L <sub>A,eq</sub> eff. |                  |     |      |       | D       | ispositi | vo di pı | rotezioi | ne              |   |   |         |
| T[0/]                  | dB(A)                                                                              | mp.  | dB(A)                  | Efficacia DDL II |     |      | Banda | d'ottav | √a APV   |          |          |                 |   |   |         |
| T[%]                   | P <sub>peak</sub> dB(C) Orig. P <sub>peak</sub> eff. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k |      |                        |                  |     |      |       |         | L        | M        | Н        | SNR             |   |   |         |
| 1) GRU                 | (B298)                                                                             |      |                        |                  |     |      |       |         |          |          |          |                 |   |   |         |
| 85.0                   | 79.0                                                                               | NO   | 79.0                   |                  |     |      |       |         |          | -        |          |                 |   |   |         |
| 85.0                   | 100.0                                                                              | [B]  | 100.0                  | -                | -   | -    | -     | -       | -        | -        | -        | -               | - | - | -       |
| L <sub>EX</sub> 79.0   |                                                                                    |      |                        |                  |     |      |       |         |          |          |          |                 |   |   |         |
| L <sub>EX</sub> (effet | ttivo)                                                                             |      | 79.0                   |                  |     |      |       |         |          |          |          |                 |   |   |         |

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Gru a torre.

#### SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                                                                       |                            |      |                                 |                           | Run     | nore     |        |       |   |         |         |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|---------|----------|--------|-------|---|---------|---------|----|---|---|---|
|                                                                       | L <sub>A,eq</sub><br>dB(A) | Imp. | L <sub>A,eq</sub> eff.<br>dB(A) |                           |         |          | Banda  |       |   | vo di p | rotezio | ne |   |   |   |
| T[%] P <sub>peak</sub> Orig. P <sub>peak</sub> eff. dB(C)             |                            |      |                                 |                           |         |          |        |       |   |         |         |    |   |   |   |
| 1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11] |                            |      |                                 |                           |         |          |        |       |   |         |         |    |   |   |   |
| 85.0                                                                  | 68.1                       | NO   | 68.1                            |                           |         |          |        |       |   | -       |         |    |   |   |   |
| 85.0                                                                  | 119.9                      | [B]  | 119.9                           | -                         | -       | -        | -      | -     | - | -       | -       | -  | - | - | - |
| L <sub>EX</sub>                                                       |                            |      | 68.0                            |                           |         |          |        |       |   |         |         |    |   |   |   |
| L <sub>EX</sub> (effet                                                | ttivo)                     |      | 68.0                            |                           |         |          |        |       |   |         |         |    |   |   |   |
|                                                                       | ·                          |      |                                 | alori inferiori di azione | : 80 dE | 8(A) e 1 | 35 dB( | (C)". |   |         |         |    |   |   |   |

#### SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo compressore"

Pala meccanica.

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

|                        |                   |          |                        |                         |         |          |           |          |          | ΠP      | o ar c. | sposizi | 0110. | , , , , , , | iariaro |
|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|-------------|---------|
|                        |                   |          |                        |                         | Rur     | nore     |           |          |          |         |         |         |       |             |         |
|                        | L <sub>A,eq</sub> | Imp.     | L <sub>A,eq</sub> eff. |                         |         |          |           | D        | ispositi | vo di p | rotezio | ne      |       |             |         |
| T[%]                   | dB(A)             | mp.      | dB(A)                  | Efficacia DPI-u         |         |          | Banda     | d'otta   | va APV   |         |         |         |       |             |         |
| 1[70]                  | P <sub>peak</sub> | Orig.    | P <sub>peak</sub> eff. | Lilicacia Di 1-u        | 125     | 250      | 500       | 1k       | 2k       | 4k      | 8k      | L       | М     | Н           | SNR     |
|                        | dB(C)             | Orig.    | dB(C)                  |                         | 123     | 230      | 300       | IK       | ZK       | 410     | OK      |         |       |             |         |
| 1) RULI                | LO COMF           | PRESSC   | RE (B550)              |                         |         |          |           |          |          |         |         |         |       |             |         |
| 85.0                   | 89.0              | NO       | 74.0                   | Accettabile/Buona       | Gener   | rico (cu | ffie o ir | nserti). | [Beta:   | 0.75]   |         |         |       |             |         |
| 65.0                   | 100.0             | [B]      | 100.0                  | Accettabile/ buolla     | -       | -        | -         | -        | -        | -       | -       | 20.0    | -     | -           | -       |
| L <sub>EX</sub>        |                   |          | 89.0                   |                         |         |          |           |          |          |         |         |         |       |             |         |
| L <sub>EX</sub> (effet | tivo)             |          | 74.0                   |                         |         |          |           |          |          |         |         |         |       |             |         |
| Il livello d           |                   | one è "N |                        | valori superiori di azi | one: 85 | 5 dB(A)  | e 137     | dB(C)"   |          |         |         |         |       |             |         |

## ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

#### Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

#### Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
- individuazione dei tempi di esposizione;
- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

#### Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L'individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività lavorative. E' noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

#### Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

#### Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando

superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s²; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo.

#### Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202, comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

#### [A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative. Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

#### [B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.

#### [C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

#### [D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore (misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

#### [E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è proceduto come segue:

#### Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

#### Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) ( $m/s^2$ ), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

$$\mathbb{A}(8) = \mathbb{A}(w)_{sum} (T\%)^{1/2}$$

dove:

$$A(w)_{sum} = (a_{wx}^2 + a_{wy}^2 + a_{wz}^2)^{1/2}$$

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[\sum_{i=1}^{n} A(8)_{i}^{2}\right]^{1/2}$$

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

$$A(8)_i = A(w)_{sym_i} (T\%_i)^{1/2}$$

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

$$A(w)_{max} = max (1,40 \cdot a_{wx}; 1,40 \cdot a_{wy}; a_{wz})$$

secondo la formula di seguito riportata:

$$A(8) = A(w)_{max} (T\%)^{1/2}$$

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997). Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[\sum_{i=1}^{n} A(8)_{i}^{2}\right]^{1/2}$$

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

$$A(8)_i = A(w)_{max,i} (T\%_i)^{1/2}$$

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla operazione i-esima.

# ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

|       | Mansione           | ESITO DELLA        | VALUTAZIONE                              |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
|       | iviansione         | Mano-braccio (HAV) | Corpo intero (WBV)                       |
| 1) A  | Autobetoniera      | "Non presente"     | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 2) A  | Autocarro          | "Non presente"     | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 3) A  | Autogrù            | "Non presente"     | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 4) A  | Autopompa per cls  | "Non presente"     | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 5) C  | Carrello elevatore | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"              |
| 6) D  | Dumper             | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"              |
| 7) E  | Escavatore         | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"              |
| 8) F  | initrice           | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> " |
| 9) P  | Pala meccanica     | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"              |
| 10) R | Rullo compressore  | "Non presente"     | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"              |

### SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

| Mansione           | Scheda di valutazione                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Autobetoniera      | SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"     |
| Autocarro          | SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"         |
| Autogrù            | SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogrù"           |
| Autopompa per cls  | SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"     |
| Carrello elevatore | SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Magazziniere"                |
| Dumper             | SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"            |
| Escavatore         | SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"        |
| Finitrice          | SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"       |
| Pala meccanica     | SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"    |
| Rullo compressore  | SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" |

#### SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

|                                                                                                           |                            |                         | Macchina o Ut             | ensile utilizzato                           |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione                                                                                      | Coefficiente di correzione | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |
| [%]                                                                                                       |                            | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |
| 1) Autobetoni                                                                                             | era (generica)             |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| 40.0                                                                                                      | 0.8                        | 32.0                    | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |
| WBV - Esposizione A(8) 32.00                                                                              |                            |                         | 0.373                     |                                             |      |  |  |  |
| Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²" |                            |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| Mansioni:                                                                                                 | Mansioni:                  |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| Autobetoniera; Autopompa per cls.                                                                         |                            |                         |                           |                                             |      |  |  |  |

| Macchina o Utensile utilizzato |                            |                      |                           |              |      |  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione | Tempo di esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato | Tipo |  |
| [%]                            |                            | [%]                  | [m/s²]                    |              |      |  |
|                                |                            |                      |                           |              |      |  |

#### SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

|                                                                                                                                                                   |                                 |                      | Macchina o Ut             | ensile utilizzato                           |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|
| Tempo<br>lavorazione                                                                                                                                              | Coefficiente di correzione      | Tempo di esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |
| [%]                                                                                                                                                               |                                 | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |
| 1) Autocarro (                                                                                                                                                    | generico)                       |                      |                           |                                             |      |  |
| 60.0                                                                                                                                                              | 0.8                             | 48.0                 | 0.5                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |
| WBV - Esposi                                                                                                                                                      | WBV - Esposizione A(8) 48.00 0. |                      |                           |                                             |      |  |
| WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374  Fascia di appartenenza: Mano-Braccio (HAV) = "Non presente" Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"  Mansioni: Autocarro. |                                 |                      |                           |                                             |      |  |

#### SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogrù"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

| Macchina o Utensile utilizzato |                                                                                                                    |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione                                                                                         | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |
| [%]                            |                                                                                                                    | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |
| 1) Autogrù (ge                 | enerica)                                                                                                           |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| 75.0                           | 0.8                                                                                                                | 60.0                    | 0.5                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |
| WBV - Esposi                   | zione A(8)                                                                                                         | 60.00                   | 0.372                     |                                             |      |  |  |  |
| Mano-Braccio (H.               | Fascia di appartenenza: Mano-Braccio (HAV) = "Non presente" Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"  Mansioni: |                         |                           |                                             |      |  |  |  |

#### SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Magazziniere"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

| Macchina o Utensile utilizzato |                                  |                         |                           |                                             |      |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione       | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |
| [%]                            |                                  | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |
| 1) Carrello ele                | 1) Carrello elevatore (generico) |                         |                           |                                             |      |  |  |
| 40.0                           | 0.8                              | 32.0                    | 0.9                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |

|                                                                                                                                                | Macchina o Utensile utilizzato |                      |                           |              |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------|--|--|
| Tempo<br>lavorazione                                                                                                                           | Coefficiente di correzione     | Tempo di esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato | Tipo |  |  |
| [%]                                                                                                                                            |                                | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]       |              |      |  |  |
| WBV - Esposi                                                                                                                                   | zione A(8)                     | 32.00                | 0.503                     |              |      |  |  |
| Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"  Mansioni:  Carrello elevatore. |                                |                      |                           |              |      |  |  |

#### SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato |                                                                                                                           |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione                                                                                                | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |
| [%]                            |                                                                                                                           | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |
| 1) Dumper (ge                  | enerico)                                                                                                                  |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| 60.0                           | 0.8                                                                                                                       | 48.0                    | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |
| WBV - Esposi                   | zione A(8)                                                                                                                | 48.00                   | 0.506                     |                                             |      |  |  |  |
| Mano-Braccio (H.               | Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"  Mansioni: |                         |                           |                                             |      |  |  |  |

#### SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato |                            |                                                                                                                           |                           |                                             |      |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione | Tempo di esposizione                                                                                                      | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |  |
| [%]                            |                            | [%]                                                                                                                       | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |  |
| 1) Escavatore                  | (generico)                 |                                                                                                                           |                           |                                             |      |  |  |  |  |
| 60.0                           | 0.8                        | 48.0                                                                                                                      | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |  |
| WBV - Esposi                   | zione A(8)                 | 48.00                                                                                                                     | 0.506                     |                                             |      |  |  |  |  |
| Mano-Braccio (H.               | AV) = "Non prese           | Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"  Mansioni: |                           |                                             |      |  |  |  |  |

#### SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

| Macchina o Utensile utilizzato |                                                                                                                           |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione           | Coefficiente di correzione                                                                                                | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |
| [%]                            |                                                                                                                           | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |
| 1) Rifinitrice (               | generica)                                                                                                                 |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
| 65.0                           | 0.8                                                                                                                       | 52.0                    | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |
| WBV - Esposi                   | zione A(8)                                                                                                                | 52.00                   | 0.505                     |                                             |      |  |  |  |
| Mano-Braccio (H.               | Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"  Mansioni: |                         |                           |                                             |      |  |  |  |

#### SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato                                                                                                                                     |                            |                         |                           |                                             |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|
| Tempo<br>lavorazione                                                                                                                                               | Coefficiente di correzione | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |
| [%]                                                                                                                                                                |                            | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |
| 1) Pala mecca                                                                                                                                                      | nica (generica)            |                         |                           |                                             |      |  |
| 60.0                                                                                                                                                               | 0.8                        | 48.0                    | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |
| WBV - Esposi                                                                                                                                                       | zione A(8)                 | 48.00                   | 0.506                     |                                             |      |  |
| WBV - Esposizione A(8)  Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"  Mansioni:  Pala meccanica. |                            |                         |                           |                                             |      |  |

#### SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

|                                             | Macchina o Utensile utilizzato                                                                                 |                         |                           |                                             |      |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| Tempo<br>lavorazione                        | Coefficiente di correzione                                                                                     | Tempo di<br>esposizione | Livello di<br>esposizione | Origine dato                                | Tipo |  |  |  |
| [%]                                         |                                                                                                                | [%]                     | [m/s <sup>2</sup> ]       |                                             |      |  |  |  |
| 1) Rullo comp                               | ressore (generio                                                                                               | co)                     |                           |                                             |      |  |  |  |
| 75.0                                        | 0.8                                                                                                            | 60.0                    | 0.7                       | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |  |  |  |
| WBV - Esposi                                | zione A(8)                                                                                                     | 60.00                   | 0.503                     |                                             |      |  |  |  |
| Mano-Braccio (H. Corpo Intero (WI Mansioni: | Fascia di appartenenza:  Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"  Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²" |                         |                           |                                             |      |  |  |  |



## ANALISI E VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile:

- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

#### Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
- le condizioni di movimentazione;
- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di trasporto;
- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- l'informazione e formazione dei lavoratori.

#### Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i **gruppi omogenei di lavoratori** corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso l'alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi:

- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell'azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell'azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l'altezza di sollevamento, l'angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell'azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.

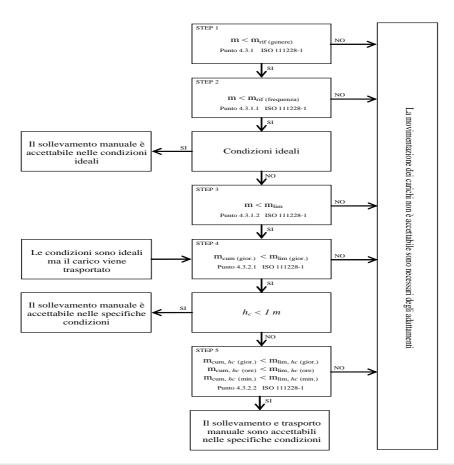

#### Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell'oggetto sollevato con la massa di riferimento m<sub>rif</sub>, che è desunta dalla tabella presente nell'Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano occasionali.

#### Valutazione della massa di riferimento in base alla freguenza, m<sub>rif</sub>

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

#### Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, m<sub>lim</sub>

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell'oggetto m;
- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa delle mani proiettata a terra;
- il fattore altezza, v, ovvero l'altezza da terra del punto di presa del carico;
- la distanza verticale di sollevamento, d;
- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
- la durata delle azioni di sollevamento, t;
- l'angolo di asimmetria (torsione del busto), ;
- la qualità della presa dell'oggetto, c.

Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell'Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

$$\mathbf{m}_{\mathbf{lim}} = \mathbf{m}_{\mathbf{rif}} \times \mathbf{h}_{\mathbf{M}} \times \mathbf{d}_{\mathbf{M}} \times \mathbf{v}_{\mathbf{M}} \times \mathbf{f}_{\mathbf{M}} \times \mathbf{c}_{\mathbf{M}} \times \mathbf{c}_{\mathbf{M}}$$
(1)

dove:

m<sub>rif</sub> è la massa di riferimento in base al genere.

h<sub>M</sub> è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

d<sub>M</sub> è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

v<sub>M</sub> è il fattore riduttivo che tiene conto dell'altezza da terra del punto di presa del carico;

f<sub>M</sub> è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

Mè il fattore riduttivo che tiene conto dell' l'angolo di asimmetria (torsione del busto), ;

c<sub>M</sub> è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell'oggetto, c.

#### Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, m<sub>lim. (giornaliera)</sub>

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa  $m_{cum}$  giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata  $m_{lim}$ . giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo,  $m_{lim. (giornaliera)}$ ,  $m_{lim. (orario)}$  e  $m_{lim. (minuto)}$ 

In caso di trasporto su distanza he uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa m<sub>cum</sub> sul breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata m<sub>lim</sub>. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.

## ESITO DELLA VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati **gruppi omogenei di lavoratori**, univocamente identificati attraverso le **SCHEDE DI VALUTAZIONE** riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

|    | Mansione                                                                | ESITO DELLA VALUTAZIONE                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | Forze di sollevamento e trasporto accettabili. |

## SCHEDE DI VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

| Mansione                                                                | Scheda di valutazione |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | SCHEDA N.1            |

#### SCHEDA N.1

Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

| Esito della valutazione dei compiti giornalieri |                    |                  |                       |                  |           |                    |                             |                  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                                                 | Carico movimentato |                  | Carico mov<br>(giorna |                  | Carico mo | vimentato<br>ırio) | Carico movimentato (minuto) |                  |  |
| Condizioni                                      | m                  | M <sub>lim</sub> | Mcum                  | M <sub>lim</sub> | Mcum      | M <sub>lim</sub>   | m <sub>cum</sub>            | M <sub>lim</sub> |  |
|                                                 | [kg]               | [kg]             | [kg/giorno]           | [kg/giorno]      | [kg/ora]  | [kg/ora]           | [kg/minuto]                 | [kg/minuto]      |  |
| 1) Compito                                      |                    |                  |                       |                  |           |                    |                             |                  |  |
| Specifiche                                      | 10.00              | 13.74            | 1200.00               | 10000.00         | 300.00    | 7200.00            | 5.00                        | 120.00           |  |

Fascia di appartenenza: Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

#### Mansioni:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.

|                      |        |         |         |         | Descriz                   | ione del | gene  | re del gru            | ppo di lavo | ratori         |      |                |                |                   |      |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------|----------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| Fascia di età Adulta |        |         | Sesso   | Maschio |                           |          | n     | n <sub>rif</sub> [kg] | 25.00       |                |      | 25.00          |                |                   |      |
|                      |        |         |         |         |                           |          |       |                       |             |                |      |                |                |                   |      |
|                      |        |         |         |         |                           | C        | ompit | o giornalie           | ero         |                |      |                |                |                   |      |
| Posizione del        | Carico | Posizio | one del | le mani | Dista<br>vertica<br>trasp | le e di  |       | ırata e<br>quenza     | Presa       |                |      | Fattori        | riduttivi      |                   |      |
| carico               | m      | h       | V       | Ang.    | d                         | hc       | t     | f                     | С           | F <sub>M</sub> | Нм   | V <sub>M</sub> | D <sub>M</sub> | Ang. <sub>M</sub> | См   |
| 1) 0                 | [kg]   | [m]     | [m]     | [gradi] | [m]                       | [m]      | [%]   | [n/min]               |             |                |      |                |                |                   |      |
| 1) Comp              | ito    |         |         |         |                           |          |       |                       |             |                |      |                |                |                   |      |
| Inizio               | 10.00  | 0.25    | 0.50    | 30      | 1.00                      | <=1      | 50    | 0.5                   | buona       | 0.81           | 1.00 | 0.93           | 0.87           | 0.90              | 1.00 |
| Fine                 |        | 0.25    | 1.50    | 0       |                           |          |       |                       |             | 0.81           | 1.00 | 0.78           | 0.87           | 1.00              | 1.00 |

## ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata.

#### Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "*Rischio irrilevante per la salute*". Se, però, a seguito della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

#### Valutazione del rischio (R<sub>chim</sub>)

Il Rischio ( $R_{chim}$ ) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal prodotto del Pericolo ( $P_{chim}$ ) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

$$R_{chim} = P_{chim} \cdot E \tag{1}$$

Il valore dell'indice di Pericolosità ( $P_{chim}$ ) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi R in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per Esposizioni inalatoria ( $E_{in}$ ) o per via cutanea ( $E_{cu}$ ) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e protezione già adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici, ecc.).

 $Nel\ modello\ il\ Rischio\ (R_{chim})\ \grave{e}\ calcolato\ separatamente\ per\ esposizioni\ inalatorie\ e\ per\ esposizioni\ cutanee:$ 

$$R_{\text{chim, in}} = P_{\text{chim}} \cdot E_{\text{in}} \tag{1a}$$

$$R_{\text{chim.}cu} = P_{\text{chim.}} \cdot E_{cu} \tag{1b}$$

 $E \ nel \ caso \ di \ presenza \ contemporanea, \ il \ Rischio \ (R_{\text{chim}}) \ \grave{e} \ determinato \ mediante \ la \ seguente \ formula:$ 

$$R_{\text{chim}} = \left[ \left( R_{\text{chim,in}} \right)^2 \cdot \left( R_{\text{chim,cu}} \right)^2 \right]^{1/2} \tag{2}$$

Gli intervalli di variazione di R<sub>chim</sub> per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

$$0,1 \le R_{\text{chim.in}} \le 100 \tag{3}$$

$$0.1 \le R_{\text{chim. cu}} \le 100 \tag{4}$$

$$0.10 < R_{chim} < 141.42$$
 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

| Rischio                | Esito della valutazione                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| $R_{chim} < 0.1$       | Rischio inesistente per la salute               |
| $0.1 = R_{chim} < 15$  | Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute" |
| $15 = R_{chim} < 21$   | Rischio "Irrilevante per la salute"             |
| $21 = R_{chim} < 40$   | Rischio superiore a "Irrilevante per la salute" |
| $40 = R_{chim} < 80$   | Rischio rilevante per la salute                 |
| R <sub>chim</sub> > 80 | Rischio alto per la salute                      |

#### Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di Pericolosità di un agente chimico ( $P_{chim}$ ) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo, denominate Frasi R riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.

L'indice di pericolosità ( $P_{chim}$ ) è naturalmente assegnato solo per le frasi R che comportano un rischio per la salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi (frasi R: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 20/21, 20/21/22, 20/22, 21/22, 23/24, 23/24/25, 23/25, 24/25, 26/27, 26/27/28, 26/28, 27/28, 36/37, 36/37/38, 36/38, 37/38, 39/23, 39/23/24, 39/23/24/25, 39/23/25, 39/24, 39/24/25, 39/26, 39/26, 39/26/27, 39/26/27/28, 39/26/28, 39/27, 39/28, 42/43, 48/20, 48/20/21, 48/20/21/22, 48/20/22, 48/21, 48/21/22, 48/22, 48/23, 48/23/24, 48/23/24/25, 48/23/25, 48/24, 48/24/25, 48/25, 68/20, 68/20/21, 68/20/22, 68/21, 68/21/22, 68/22).

La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per la sicurezza (frasi R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 44, 14/15, 15/29), pericolosi per l'ambiente (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50/53, 51/53, 52/53) o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni (frasi R: 40, 45, 46, 47, 49).

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di frasi R che comportano un rischio per la salute e frasi R che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

#### Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e in conformità alle indicazioni esplicative in merito della Circolare MLPS 30 giugno 2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) le nuove indicazioni di pericolo (frasi H e EUH) di seguito elencate sono indicate in coesistenza con le vecchie frasi di rischio (frasi R).

#### Indicazioni di pericolo

| Pericoli fi | sici                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H200        | Esplosivo instabile.                                                    |
| H201        | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.                             |
| H202        | Esplosivo; grave pericolo di proiezione.                                |
| H203        | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. |
| H204        | Pericolo di incendio o di proiezione.                                   |
| H205        | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.                     |
| H220        | Gas altamente infiammabile                                              |
| H221        | Gas infiammabile.                                                       |
| H222        | Aerosol altamente infiammabile.                                         |
| H223        | Aerosol infiammabile.                                                   |
| H224        | Liquido e vapori altamente infiammabili.                                |
| H225        | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                               |
| H226        | Liquido e vapori infiammabili.                                          |
| H228        | Solido infiammabile.                                                    |
| H240        | Rischio di esplosione per riscaldamento.                                |
| H241        | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.                   |

| 110.40 | District discounting and described with                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H242   | Rischio d'incendio per riscaldamento.                                                 |
| H250   | Spontaneamente infiammabile all'aria.                                                 |
| H251   | Autoriscaldante; può infiammarsi.                                                     |
| H252   | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.                                  |
| H260   | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente |
| H261   | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.                                       |
| H270   | Può provocare o aggravare un incendio; comburente.                                    |
| H271   | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.                          |
| H272   | Può aggravare un incendio; comburente.                                                |
| H280   | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.                            |
| H281   | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.                |
| H290   | Può essere corrosivo per i metalli.                                                   |

| Pericoli pe | r la salute                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H300        | Letale se ingerito.                                                               |
| H301        | Tossico se ingerito.                                                              |
| H302        | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304        | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H310        | Letale per contatto con la pelle.                                                 |
| H311        | Tossico per contatto con la pelle.                                                |
| H312        | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H314        | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H315        | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317        | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318        | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H319        | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H330        | Letale se inalato.                                                                |
| H331        | Tossico se inalato.                                                               |
| H332        | Nocivo se inalato.                                                                |
| H334        | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se malato.   |
| H335        | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336        | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H340        | Può provocare alterazioni genetiche.                                              |
| H341        | Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                                    |
| H350        | Può provocare il cancro.                                                          |
| H351        | Sospettato di provocare il cancro.                                                |
| H360        | Può nuocere alla fertilità o al feto.                                             |
| H361        | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                   |
| H362        | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.                               |
| H370        | Provoca danni agli organi.                                                        |
| H371        | Può provocare danni agli organi.                                                  |
| H372        | Provoca danni agli organi.                                                        |
| H373        | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H350i       | Può provocare il cancro se inalato.                                               |
| H360F       | Può nuocere alla fertilità.                                                       |
| H360D       | Può nuocere al feto.                                                              |
| H360FD      | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.                                  |
| H361        | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                   |
| H361f       | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                             |
| H361d       | Sospettato di nuocere al feto.                                                    |
| H361fd      | Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.              |
|             |                                                                                   |

| Pericoli pe                                     | Pericoli per l'ambiente                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. |                                                                            |  |  |  |  |
| H410                                            | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.     |  |  |  |  |
| H411                                            | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.           |  |  |  |  |
| H412                                            | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |  |  |  |  |
| H413                                            | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |  |  |  |  |

### Informazioni supplementari sui pericoli

| Proprietà f | Proprietà fisiche                                                          |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|             |                                                                            |  |  |  |
| EUH 001     | Esplosivo allo stato secco.                                                |  |  |  |
| EUH 006     | Esplosivo a contatto con l'aria.                                           |  |  |  |
| EUH 014     | Reagisce violentemente con l'acqua.                                        |  |  |  |
| EUH 018     | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. |  |  |  |
| EUH 019     | Può formare perossidi esplosivi.                                           |  |  |  |
| EUH 044     | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.             |  |  |  |

| Proprietà p | Proprietà pericolose per la salute            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| EUH 029     | A contatto con l'acqua libera un gas tossico. |  |  |  |  |

| EUH 031 | A contatto con acidi libera gas tossici.                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH 032 | A contatto con acidi libera gas molto tossici.                             |
| EUH 066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| EUH 070 | Tossico per contatto oculare.                                              |
| EUH 071 | Corrosivo per le vie respiratorie.                                         |

| Proprietà p | Proprietà pericolose per l'ambiente                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| EUH 059     | Pericoloso per lo strato di ozono.                                                                                         |  |  |  |  |
| EUH 201     | Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.                           |  |  |  |  |
| EUH 201A    | Attenzione! Contiene piombo.                                                                                               |  |  |  |  |
| EUH 202     | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.            |  |  |  |  |
| EUH 203     | Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.                                                                 |  |  |  |  |
| EUH 204     | Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.                                                                 |  |  |  |  |
| EUH 205     | Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.                                                      |  |  |  |  |
| EUH 206     | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).                   |  |  |  |  |
| EUH 207     | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. |  |  |  |  |
|             | Rispettare le disposizioni di sicurezza.                                                                                   |  |  |  |  |
| EUH 208     | Contiene <denominazione della="" sensibilizzante="" sostanza="">. Può provocare una reazione allergica.</denominazione>    |  |  |  |  |
| EUH 209     | Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.                                                                       |  |  |  |  |
| EUH 209A    | Può diventare infiammabile durante l'uso.                                                                                  |  |  |  |  |
| EUH 210     | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.                                                                         |  |  |  |  |
| EUH 401     | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                  |  |  |  |  |

NOTA: Le indicazioni di pericolo introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili in automatico alle vecchie frasi R.

#### Esposizione per via inalatoria (E<sub>in,sost</sub>) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico  $(E_{in,sost})$  è determinato come prodotto tra l'indice di esposizione potenziale  $(E_p)$ , agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza  $(f_d)$ , indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

$$E_{in,sost} = E_p \cdot F_d \tag{6}$$

L'Esposizione potenziale  $(E_p)$  è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

| Livell | o di esposizione | Esposizione potenziale (E <sub>p</sub> ) |
|--------|------------------|------------------------------------------|
| A.     | Basso            | 1                                        |
| B.     | Moderato         | 3                                        |
| C.     | Rilevante        | 7                                        |
| D.     | Alto             | 10                                       |

Il Fattore di distanza  $(F_d)$  è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale  $(E_p)$  che tiene conto della distanza del lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra  $f_d = 1,00$  (distanza inferiore ad un metro) a  $f_d = 0,10$  (distanza maggiore o uguale a 10 metri).

| Dista | nza dalla sorgente di rischio chimico | Fattore di distanza (F <sub>d</sub> ) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A.    | Inferiore ad 1 m                      | 1,00                                  |
| B.    | Da 1 m a inferiore a 3 m              | 0,75                                  |
| C.    | Da 3 m a inferiore a 5 m              | 0,50                                  |
| D.    | Da 5 m a inferiore a 10 m             | 0,25                                  |
| E.    | Maggiore o uguale a 10 m              | 0,10                                  |

#### Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale  $(E_p)$  è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprietà chimico fisiche
- Quantitativi presenti
- Tipologia d'uso
- Tipologia di controllo
- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "*Proprietà chimico fisiche*" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine, liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "*Quantitativi presenti*" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "*Tipologia d'uso*" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "*Tipologia di controllo*" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "*Tempo d'esposizione*", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

#### Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

- 1. Bassa
- 2. Moderata
- 3. Rilevante
- 4. Alta

I valori della variabile "*Proprietà chimico fisiche*" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri. La variabile "*Quantità presente*" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso nell'ambiente di lavoro.

|                           | Matrice di presenza potenziale |                        |                                  |                              |                                   |                                |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Quan                      | titativi presenti              | A.                     | B.                               | C.                           | D.                                | E.                             |
| Proprietà chimico fisiche |                                | Inferiore di<br>0,1 kg | Da 0,1 kg a<br>inferiore di 1 kg | Da 1 kg a inferiore di 10 kg | Da 10 kg a<br>inferiore di 100 kg | Maggiore o<br>uguale di 100 kg |
| A.                        | Stato solido                   | 1. Bassa               | 1. Bassa                         | 1. Bassa                     | 2. Moderata                       | 2. Moderata                    |
| B.                        | Nebbia                         | 1. Bassa               | 1. Bassa                         | 1. Bassa                     | 2. Moderata                       | 2. Moderata                    |
| C.                        | Liquido a bassa volatilità     | 1. Bassa               | 2. Moderata                      | 3. Rilevante                 | 3. Rilevante                      | 4. Alta                        |
| D.                        | Polvere fine                   | 1. Bassa               | 3. Rilevante                     | 3. Rilevante                 | 4. Alta                           | 4. Alta                        |
| E.                        | Liquido a media volatilità     | 1. Bassa               | 3. Rilevante                     | 3. Rilevante                 | 4. Alta                           | 4. Alta                        |
| F.                        | Liquido ad alta volatilità     | 1. Bassa               | 3. Rilevante                     | 3. Rilevante                 | 4. Alta                           | 4. Alta                        |
| G.                        | Stato gassoso                  | 2.Moderata             | 3. Rilevante                     | 4. Alta                      | 4. Alta                           | 4. Alta                        |

#### Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "*Presenza potenziale*", e della variabile "*Tipologia d'uso*" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

- 1. Bassa
- 2. Media
- 3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

| Matrice     | di | presenza   | effettiva |
|-------------|----|------------|-----------|
| IVIA LI ICC | a. | DI COCITZA | CITCLLIVA |

| Tipologia d'uso                   |           | A.             | B.                    | C.              | D.             |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Livello di<br>Presenza potenziale |           | Sistema chiuso | Inclusione in matrice | Uso controllato | Uso dispersivo |
| 1.                                | Bassa     | 1. Bassa       | 1. Bassa              | 1. Bassa        | 2. Media       |
| 2.                                | Moderata  | 1. Bassa       | 2. Media              | 2. Media        | 3. Alta        |
| 3.                                | Rilevante | 1. Bassa       | 2. Media              | 3. Alta         | 3. Alta        |
| 4.                                | Alta      | 2. Media       | 3. Alta               | 3. Alta         | 3. Alta        |

#### Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

- 1. Bassa
- 2. Media
- 3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

#### Matrice di presenza controllata

| Tipolo     | gia di controllo | A.           | B.          | C.           | D.           | E.            |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Livello di |                  | Contenimento | Aspirazione | Segregazione | Ventilazione | Manipolazione |
| Prese      | nza effettiva    | completo     | localizzata | Separazione  | generale     | diretta       |
| 1.         | Bassa            | 1. Bassa     | 1. Bassa    | 1. Bassa     | 2. Media     | 2. Media      |
| 2.         | Media            | 1. Bassa     | 2. Media    | 2. Media     | 3. Alta      | 3. Alta       |
| 3.         | Alta             | 1. Bassa     | 2. Media    | 3. Alta      | 3. Alta      | 3. Alta       |

#### Matrice di esposizione potenziale

La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "*Presenza controllata*", e della variabile "*Tempo di esposizione*" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

- 1. Bassa
- 2. Moderata
- 3. Rilevante
- 4. Alta

La variabile "*Tempo di esposizione*" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale

| Matrice di esposizione potenziai |                 |             |                   |                    | Lionic potenziale          |                |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Temp                             | o d'esposizione | A.          | B.                | C.                 | D.                         | E.             |
| Livelle                          | o di            | Inferiore a | Da 15 min a       | Da 2 ore a         | Da 4 ore a                 | Maggiore o     |
| Prese                            | nza controllata | 15 min      | inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore          | uguale a 6 ore |
| 1.                               | Bassa           | 1. Bassa    | 1. Bassa          | 2. Moderata        | <ol><li>Moderata</li></ol> | 3. Rilevante   |
| 2.                               | Media           | 1. Bassa    | 2. Moderata       | 3. Rilevante       | 3. Rilevante               | 4. Alta        |
| 3.                               | Alta            | 2. Moderata | 3. Rilevante      | 4. Alta            | 4. Alta                    | 4. Alta        |

#### Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa  $(E_{in,lav})$  è una funzione di tre variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

| Livelle | o di esposizione | Esposizione (E <sub>in,lav</sub> ) |
|---------|------------------|------------------------------------|
| A.      | Basso            | 1                                  |
| B.      | Moderato         | 3                                  |
| C.      | Rilevante        | 7                                  |
| D.      | Alto             | 10                                 |

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti
- Tipologia di controllo
- Tempo d'esposizione

#### Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile "Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

- 1. Bassa
- 2 Media
- 3. Alta

Matrice di presenza controllata

| Tipologia di controllo |                               | A.                    | B.                      | C.                          | D.                       |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Quantitativi presenti  |                               | Contenimento completo | Aspirazione controllata | Segregazione<br>Separazione | Ventilazione<br>generale |
| 1.                     | Inferiore a 10 kg             | 1. Bassa              | 1. Bassa                | 1. Bassa                    | 2. Media                 |
| 2.                     | Da 10 kg a inferiore a 100 kg | 1. Bassa              | 2. Media                | 2. Media                    | 3. Alta                  |
| 3.                     | Maggiore o uguale a 100 kg    | 1. Bassa              | 2. Media                | 3. Alta                     | 3. Alta                  |

#### Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "*Presenza controllata*", e della variabile "*Tempo di esposizione*" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.

- 1. Bassa
- 2. Moderata
- 3. Rilevante
- 4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

| Temp       | o d'esposizione | Α.                         | B.                         | C.                 | D.                         | E.             |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Livello di |                 | Inferiore a                | Da 15 min a                | Da 2 ore a         | Da 4 ore a                 | Maggiore o     |
| Prese      | nza controllata | 15 min                     | inferiore a 2 ore          | inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore          | uguale a 6 ore |
| 1.         | Bassa           | 1. Bassa                   | 1. Bassa                   | 2. Moderata        | <ol><li>Moderata</li></ol> | 3. Rilevante   |
| 2.         | Media           | 1. Bassa                   | <ol><li>Moderata</li></ol> | 3. Rilevante       | 3. Rilevante               | 4. Alta        |
| 3.         | Alta            | <ol><li>Moderata</li></ol> | 3. Rilevante               | 4. Alta            | 4. Alta                    | 4. Alta        |

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico ( $E_{cu}$ ) è una funzione di due variabili, "*Tipologia d'uso*" e "*Livello di contatto*", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

| Livell          | o di contatto         | A.              | B.                   | C.                   | D.              |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Tipologia d'uso |                       | Nessun contatto | Contatto accidentale | Contatto discontinuo | Contatto esteso |
| 1.              | Sistema chiuso        | 1. Bassa        | 1. Bassa             | 2. Moderata          | 3. Rilevante    |
| 2.              | Inclusione in matrice | 1. Bassa        | 2. Moderata          | 2. Moderata          | 3. Rilevante    |
| 3.              | Uso controllato       | 1. Bassa        | 2. Moderata          | 3. Rilevante         | 4. Alta         |
| 3.              | Uso dispersivo        | 1. Bassa        | 3. Rilevante         | 3. Rilevante         | 4. Alta         |

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

| Livelle  | o di esposizione | Esposizione cutanea (Ecu) |
|----------|------------------|---------------------------|
| A. Basso |                  | 1                         |
| B.       | Moderato         | 3                         |
| C.       | Rilevante        | 7                         |
| D.       | Alto             | 10                        |

## ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

| Mansione                                                                                                   | ESITO DELLA VALUTAZIONE                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ol> <li>Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di<br/>travi di appoggio solette</li> </ol> | Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". |
| <ol> <li>Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione</li> </ol>                        | Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". |

# SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

| Mansione                                                                           | Scheda di valutazione |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di travi di appoggio solette | SCHEDA N.1            |
| Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione                    | SCHEDA N.1            |

#### SCHEDA N.1

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

| Sorgente di rischio         |                        |                    |                     |                 |                 |  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| Pericolosità della sorgente | Esposizione inalatoria | Rischio inalatorio | Esposizione cutanea | Rischio cutaneo | Rischio chimico |  |
| [Pchim]                     | [Echim,in]             | [Rchim,in]         | [Echim,cu]          | [Rchim,cu]      | [Rchim]         |  |

| Sorgente di rischio         |                        |                       |                                       |            |                 |  |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Pericolosità della sorgente | Esposizione inalatoria | Rischio inalatorio    | o Esposizione cutanea Rischio cutaneo |            | Rischio chimico |  |
| [Pchim] [Echim,in]          |                        | [Rchim,in] [Echim,cu] |                                       | [Rchim,cu] | [Rchim]         |  |
| 1) Sostanza utilizzata      |                        |                       |                                       |            |                 |  |
| 1.00 3.00                   |                        | 3.00                  | 3.00                                  | 3.00       | 4.24            |  |

#### Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

#### Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di travi di appoggio solette; Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

#### Dettaglio delle sorgenti di rischio:

#### 1) Sostanza utilizzata

#### Pericolosità(P<sub>Chim</sub>):

R ---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

#### Esposizione per via inalatoria ( $E_{\text{chim,in}}$ ):

- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

#### Esposizione per via cutanea ( $E_{\text{chim,cu}}$ ):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

## ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata.

#### Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilità per la determinazione della dimensione possibile dell'esposizione; di particolare rilievo può essere l'applicazione di queste stime in sede preventiva prima dell'inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell'esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si può opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilità prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare in sede preventiva quando non è ancora possibile effettuare misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d'informazioni e lo sviluppo di alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

#### Evidenza di cancerogenicità e mutagenicità

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena è identificata in conformità alla normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52;
- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e in conformità alle indicazioni esplicative in merito della Circolare MLPS 30 giugno 2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) le nuove indicazioni di pericolo (frasi H e EUH) e la nuova classificazione degli agenti cancerogeni e mutageni, di seguito elencate, sono indicate in coesistenza con le vecchie frasi di rischio (frasi R) e con la vecchia classificazione.

La coesistenza di etichettatura e di classificazione secondo il succitato Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa è valida fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e D.Lgs. n. 65/2003.

#### Agente cancerogeno

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.L. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai DD.LLgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni:
- una sostanza, un preparato o un processo di cui all'ALLEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'ALLEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008.

Secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro ordinamento legislativo, le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

| Nuova Categoria | Vecchia Categoria | Descrizione, Frasi R e Frasi H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canc. Cat. 1A   | Canc. Cat. 1      | Descrizione Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori. Frasi R e Frasi H R 45 (Può provocare il cancro) R 49 (Può provocare il cancro per inalazione) H 350 (Può provocare il cancro)                                                                                                                                          |
| Canc. Cat. 1B   | Canc. Cat. 2      | Descrizione Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali; - altre informazioni specifiche. Frasi R e Frasi H R 45 (Può provocare il cancro) R 49 (Può provocare il cancro per inalazione) H 350 (Può provocare il cancro) |

| Canc. Cat. 2 | Canc. Cat. 3 | Descrizione Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali. Frasi R e Frasi H R 40 (Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) H 351 (Sospettato di provocare il cancro) |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

#### Agente cancerogeno

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

| Nuova Categoria | Vecchia Categoria | Descrizione, Frasi R e Frasi H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canc. Mut. 1A   | Canc. Mut. 1      | Descrizione Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico trasmissibile. Frasi R e Frasi H R 46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) H 340 (Può provocare alterazioni genetiche)                                                                                                                                                                                   |
| Canc. Mut. 1B   | Canc. Mut. 2      | Descrizione Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:  - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali; - altre informazioni specifiche. Frasi R e Frasi H R 46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) H340 (Può provocare alterazioni genetiche) |
| Canc. Mut. 2    | Canc. Mut. 3      | Descrizione Sostanze che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa è insufficiente per porre la sostanza in Categoria 2. Frasi R e Frasi H R 68 (Possibilità di effetti irreversibili) H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)                                                                                                                                                                   |

Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

#### Banca dati agenti cancerogeni e mutageni

Le evidenze di cancerogenicità sono reperite dalla Banca Dati Cancerogeni (BDC), consultabile sul sito internet www.iss.it, è predisposta e aggiornata dal Reparto Valutazione del Pericolo di Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità, con il supporto del Settore I - Informatica del Servizio informatico, documentazione, biblioteca ed attività editoriali e di esperti interni ed esterni all'ISS.

#### Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno è determinato attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.

Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

| Indice di esposizione inalatoria (Ein) |                                | Esito della valutazione     |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.                                     | Bassa (esposizione inalatoria) | Rischio basso per la salute |
| 2.                                     | Media (esposizione inalatoria) | Rischio medio per la salute |
| 3.                                     | Alta (esposizione inalatoria)  | Rischio alto per la salute  |

#### Step 1 - Indice di disponibilità in aria (D)

L'indice di disponibilità (D) fornisce una valutazione della disponibilità della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprietà chimico-fisiche" e della "Tipologia d'uso".

#### Proprietà chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido
- Nebbia
- Liquido a bassa volatilità
- Polvere fine
- Liquido a media volatilità
- Liquido ad alta volatilità
- Stato gassoso

#### Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d'uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

#### - Uso in sistema chiuso

La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possono aversi rilasci nell'ambiente.

#### - Uso in inclusione in matrice

La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente. Questa categoria include l'uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere l'inglobamento della sostanza in matrici che tendono a trattenerla.

#### Uso controllato e non dispersivo

Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l'esposizione.

#### Uso con dispersione significativa

Questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come l'irrorazione di pesticidi, l'uso di vernici ed altre analoghe attività.

#### Indice di disponibilità in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la "disponibilità in aria" secondo tre gradi di giudizio: bassa disponibilità, media disponibilità, alta disponibilità.

| Tipologia d'uso           |                            | A.             | B.                    | C.              | D.             |
|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Proprietà chimico-fisiche |                            | Sistema chiuso | Inclusione in matrice | Uso controllato | Uso dispersivo |
| A.                        | Stato solido               | 1. Bassa       | 1. Bassa              | 1. Bassa        | 2. Media       |
| B.                        | Nebbia                     | 1. Bassa       | 1. Bassa              | 1. Bassa        | 2. Media       |
| C.                        | Liquido a bassa volatilità | 1. Bassa       | 2. Media              | 2. Media        | 4. Alta        |
| D.                        | Polvere fine               | 1. Bassa       | 2. Media              | 3. Alta         | 4. Alta        |
| E.                        | Liquido a media volatilità | 1. Bassa       | 3. Alta               | 3. Alta         | 4. Alta        |
| F.                        | Liquido ad alta volatilità | 1. Bassa       | 3. Alta               | 3. Alta         | 4. Alta        |
| G.                        | Stato gassoso              | 2. Media       | 3. Alta               | 4. Alta         | 4. Alta        |

Matrice 1 - Matrice di disponibilità in aria

| Indice di disponibilità in aria (D) |                               |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1.                                  | Bassa (disponibilità in aria) |  |  |  |
| 2.                                  | Media (disponibilità in aria) |  |  |  |
| 3.                                  | Alta (disponibilità in aria)  |  |  |  |

#### Step 2 - Indice di esposizione (E)

L'indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell'indice di disponibilità in aria (D), precedentemente determinato, con la variabile "tipologia di controllo". Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto, una valutazione dell'esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o previste.

#### Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza, l'ordine è decrescente per efficacia di controllo.

#### - Contenimento completo

Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile l'esposizione, ove si escluda il caso di anomalie, incidenti, errori.

#### Aspirazione localizzata

E' prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

#### - Segregazione / Separazione

Il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell'ambiente e la presenza del personale stesso.

#### - Ventilazione generale (Diluizione)

La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo è applicabile nei casi in cui esso consenta di minimizzare l'esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio continuativo.

#### Manipolazione diretta

In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione individuali. Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

| Tipologia di controllo  |                     | A.                    | B.                         | C.                            | D.                       | E.                    |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Indice di disponibilità |                     | Contenimento completo | Aspirazione<br>localizzata | Segregazione /<br>Separazione | Ventilazione<br>generale | Manipolazione diretta |
| 1.                      | Bassa disponibilità | 1. Bassa              | 1. Bassa                   | 1. Bassa                      | 2. Media                 | 2. Media              |
| 2.                      | Media disponibilità | 1. Bassa              | 2. Media                   | 2. Media                      | 3. Alta                  | 3. Alta               |
| 3.                      | Alta disponibilità  | 1. Bassa              | 2. Media                   | 3. Alta                       | 3. Alta                  | 3. Alta               |

Matrice 2 - Matrice di esposizione

| India | ce di esposizione (E) |
|-------|-----------------------|
| 1.    | Bassa (esposizione)   |
| 2.    | Media (esposizione)   |
| 3.    | Alta (esposizione)    |

#### Step 3 - Intensità dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensità dell'esposizione (I) è costruita attraverso l'indice di esposizione (E) e la variabile "tempo di esposizione". L'indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto dei tempi di esposizione all'agente cancerogeno e mutageno.

#### Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.

- < 15 minuti
- tra 15 minuti e 2 ore
- tra le 2 ore e le 4 ore
- tra le 4 e le 6 ore
- più di 6 ore

| Tempo d'esposizione   |                   | A.                    | B.                            | C.                           | D.                           | E.                              |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Indice di esposizione |                   | Inferiore a 15<br>min | Da 15 min a inferiore a 2 ore | Da 2 ore a inferiore a 4 ore | Da 4 ore a inferiore a 6 ore | Maggiore o<br>uguale a 6<br>ore |
| 1.                    | Bassa esposizione | 1. Bassa              | 1. Bassa                      | 2. Media                     | 2. Media                     | 2. Media                        |
| 2.                    | Media esposizione | 1. Bassa              | 2. Media                      | 2. Media                     | 4. Alta                      | 4. Alta                         |
| 3.                    | Alta esposizione  | 2. Media              | 2. Media                      | 4. Alta                      | 4. Alta                      | 4. Alta                         |

Matrice 3 - Matrice di intensità dell'esposizione

| Indic | ce di intensità di esposizione (I) |
|-------|------------------------------------|
| 1.    | Bassa (intensità)                  |
| 2.    | Media (intensità)                  |
| 3.    | Alta (intensità)                   |

#### Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno ( $E_{cu}$ ) è una funzione di due variabili, "*Tipologia d'uso*" e "*Livello di contatto*", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

#### Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.

- nessun contatto
- contatto accidentale (non più di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);
- contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
- contatto esteso (il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci).

Il modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d'uso, dei livelli di esposizione dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non è necessario continuare con l'analisi.

1. Molto basso (0.0 mg/cm<sup>2</sup>/giorno)

Per le tipologie d'uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica può essere così definito:

Per le tipologie d'uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica può essere così definito:

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e l'esposizione si riferisce all'unità di superficie esposta. Il modello può essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.

| Tipologia d'uso             |                      | A. B.          |                          | C.              | D.             |  |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--|
| Livello di contatto dermico |                      | Sistema chiuso | Inclusione in<br>matrice | Uso controllato | Uso dispersivo |  |
| Α.                          | Nessun contatto      | 1. Molto Basso | 1. Molto Basso           | 1. Molto Basso  | 1. Molto Basso |  |
| B.                          | Contatto accidentale | 1. Molto Basso | 2. Basso                 | 2. Basso        | 3. Medio       |  |
| C.                          | Contatto discontinuo | 1. Molto Basso | 3. Medio                 | 3. Medio        | 4. Alto        |  |
| D.                          | Contatto esteso      | 1. Molto Basso | 4. Alto                  | 4. Alto         | 5. Molto Alto  |  |

| Ind | ice di esposizione cutanea (Ecu)  | Esito della valutazione           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Molto bassa (esposizione cutanea) | Rischio irrilevante per la salute |
| 2.  | Bassa (esposizione cutanea)       | Rischio basso per la salute       |
| 3.  | Media (esposizione cutanea)       | Rischio medio per la salute       |
| 4.  | Alta (esposizione cutanea)        | Rischio rilevante per la salute   |
| 5.  | Molto Alta (esposizione cutanea)  | Rischio alto per la salute        |

## ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

| Mansio                                                       | ne                  | ESITO DELLA VALUTAZIONE     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <ol> <li>Addetto alla formazione<br/>collegamento</li> </ol> | di manto di usura e | Rischio alto per la salute. |

## SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

| Tabella a                                                | correlazione Marisione Scheda di Valdazione |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mansione                                                 | Scheda di valutazione                       |
| Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento | SCHEDA N.1                                  |

#### SCHEDA N.1

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa.

| avoianva.                      |                             |                        |                     |                    |                    |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Sorgente di rischio            |                             |                        |                     |                    |                    |  |  |  |
| Evidenza di<br>cancerogenicità | Evidenza di<br>mutagenicità | Esposizione inalatoria | Esposizione cutanea | Rischio inalatorio | Rischio cutaneo    |  |  |  |
| [Cat.Canc.]                    | [Cat.Mut.]                  | [E <sub>in</sub> ]     | [Ecu]               | [R <sub>in</sub> ] | [R <sub>cu</sub> ] |  |  |  |
| 1) Sostanza utilizzata         |                             |                        |                     |                    |                    |  |  |  |
| Cat. 3 (new Cat. 2)            | Cat. 3 (new Cat. 2)         | Alta                   | Medio               | Alta               | Medio              |  |  |  |

Fascia di appartenenza:

Rischio alto per la salute.

Mansioni:

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

#### Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

#### Frasi di rischio:

R 40 (Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti);

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

R 68 (Possibilità di effetti irreversibili);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

#### Esposizione per via inalatoria(E<sub>in</sub>):

- Proprietà chimico fisiche: Nebbia;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

#### Esposizione per via cutanea ( $E_{cu}$ ):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

| Campagna Lupia, 01/03/2012 | Firma |  |
|----------------------------|-------|--|
|                            |       |  |

## **ALLEGATO "C"**

## Comune di Brian di Eraclea Provincia di Venezia

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea

(Ve) - 1° stralcio

COMMITTENTE: Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

CANTIERE: S.P. n° 54, Brian di Eraclea (Venezia)

Campagna Lupia, 01/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Grosso Alessandra)

Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio via P. Impastato, 14 30174 Mestre - Venezia (Venezia) Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020 E-Mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord.          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | 0 (11)   | IMPORTI  |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| TARIFFA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE   |
|                   | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |          |
|                   | LAVORI A MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |
| 1<br>09 Z.01.01.h | Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 40,00 |       |        | 40,00    |          |          |
|                   | SOMMANO m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 40,00    | 14,74    | 589,60   |
| 2                 | Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x80; costo semestrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       |       |       | 1,000  | 1,00     |          |          |
|                   | SOMMANO cad.*sem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       |       |       | 1,000  | 1,00     | 0,37     | 0,37     |
|                   | SOMIVIAINO CAU. Seili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          | 0,37     | 0,37     |
| 3<br>09 Z.01.12.b | Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.  Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) |            |       |       |        |          |          |          |
|                   | (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       |       |       | 1,500  | 1,50     |          |          |
|                   | SOMMANO cadauno/mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 1,50     | 126,53   | 189,80   |
| 4<br>09 Z.01.12.a | Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.  Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese                                         |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                   | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 463,59   | 463,59   |
| 5<br>09 Z.01.08.c | Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti,                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | ,,,,     |          |          |
|                   | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          | 1′243,36 |

| Num.Ord.              | PERION - 101 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 |         | DIME  | NSIONI |        |          | IMPORTI  |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| TARIFFA               | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug. | lung. | larg.  | H/peso | Quantità | unitario | TOTALE   |
|                       | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |        |        |          |          | 1′243,36 |
|                       | boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.  Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |        |        | 1,00     |          |          |
|                       | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |        |        | 1,00     | 574,83   | 574,83   |
| 6<br>09<br>Z.03.01.00 | Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00    |       |        | 6,000  | 12,00    | 05.00    | 242.00   |
|                       | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |        |        | 12,00    | 25,89    | 310,68   |
| 7<br>09 Z.01.08.d     | Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.  Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00    |       |        | 1,500  | 1,50     |          |          |
|                       | SOMMANO cadauno/mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |        |        | 1,50     | 216,22   | 324,33   |
| 8<br>09<br>F.14.50.00 | Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico-meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Per metro lineare di superficie effetivamente ricoperta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |        |        | 750,00   |          |          |
|                       | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |        |        | 750,00   | 1,03     | 772,50   |
| 9<br>09 Z.01.37.a     | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200?300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie posizionamento e nolo per il primo mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |        |        | 1,00     | 1,03     | 112,30   |
|                       | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |        |        | 1,00     | 69,12    | 69,12    |
| 10<br>09 Z.01.37.b    | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200?300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie nolo per ogni mese successivo al primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |        |        |          |          |          |
|                       | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |        |        |          |          | 3´294,82 |

| Num.Ord.           | REGIONATIONS RELLANGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        |                | IMPORTI  |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|----------|
| TARIFFA            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Quantità       | unitario | TOTALE   |
|                    | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |                |          | 3´294,82 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       |       |       | 1,500  | 1,50           |          |          |
|                    | SOMMANO cadauno/mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,50           | 18,36    | 27,54    |
| 11<br>09 Z.01.30.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera<br>di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del<br>segnale per un mese di lato 90 cm rifrangenza<br>classe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00       |       |       | 2,500  | 15,00          |          |          |
|                    | SOMMANO cad./mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       | 2,300  | 15,00          | 4,30     | 64,50    |
|                    | SOMMANO CALIMESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |                | 4,50     | 04,30    |
| 12<br>09 Z.01.31.a | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro 60 cm, rifrangenza classe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       |       |       | 2.500  | 45.00          |          |          |
|                    | SOMMANO cadauno/mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00       |       |       | 2,500  | 15,00<br>15,00 | 4,29     | 64,35    |
|                    | SOMMANO Cadadillo/mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 15,00          | 4,29     | 04,33    |
| 13                 | Cassetta di primo soccorso. Contenuto: 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 1.00           |          |          |
|                    | SOMMANO cad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00           | 13,21    | 12 21    |
|                    | SOMMANO Cad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00           | 13,21    | 13,21    |
| 14                 | Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. |            |       |       |        | 2,00           |          |          |
|                    | SOMMANO cad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 2,00           | 187,00   | 374,00   |
| 15<br>09 Z.01.84.a | Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita.a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |                |          |          |
|                    | dia di avolo III o <sub>1</sub> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 3,60           |          |          |
|                    | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 3,60           |          | 3′838,42 |

| RIPORTO   Parug.   lung.   larg.   Hipeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                             | DIMENSIONI |  |  |        |          | IMPORTI |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|----------|---------|----------|
| SOMMANO m   3,60   15,80   56,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                     | par.ug.    |  |  | H/peso | Quantità |         |          |
| Transenna in scatolare metallico verniciato giallo' naro o rossobianco e gambe in lamiera metallica.  Costo mensile.  SOMMANO m/me  Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e correctedo di carello di segnalazione. Compresa is manuterizone periodica prevista per legge. Costo mensile  SOMMANO cad: 'mesi  SOMMANO cad: 'mesi  SOMMANO cad: 'mesi  SOMMANO cadauno  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  Il Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | RIPORTO                                                                                                                                                     |            |  |  |        | 3,60     |         | 3′838,42 |
| nero o rossobianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.  SOMMANO m/me  Sommano metale a CO2 da kg 5 omelogato (DM 20.12.1992), montato a pateite con apposita staffa e consultation periodica prevista per legge. Costo mensile  1,00  SOMMANO cad.*mesi  Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe III, per segnalazione, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia  SOMMANO cadauno  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  Il Tecnico  Il Tecnico  1,00  1,00  2,50  2,50  2,50  14,40  36,01  4/046,41  4/046,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | SOMMANO m                                                                                                                                                   |            |  |  |        | 3,60     | 15,80   | 56,88    |
| SOMMANO m/me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16<br>09               | nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.                                                                                                           |            |  |  |        |          |         |          |
| Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manuterzione periodica prevista per legge. Costo mensile 1,00 2,500 2,50 14,40 36,00 SOMMANO cad. mesi 2,500 2,50 14,40 36,00 SOMMANO cad. mesi 2,500 2,50 14,40 36,00 SOMMANO cad. mesi 3,000 SOMMANO cad. mesi 4,000 SOMMANO cad. mesi 4,000 SOMMANO cad. mesi 4,000 SOMMANO cad. mesi 5,000 SOMMANO cad. mesi 6,000 SOMMANO cad. mesi 6,000 SOMMANO cad. mesi 7,000 | 2.01.13.00             | Costo mensile.                                                                                                                                              | 3,00       |  |  | 1,500  | 4,50     |         |          |
| 201.21.992), montato a parete con apposits staffa e correctato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile  1,00  SOMMANO cad. mesi  8 Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  II Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | SOMMANO m/me                                                                                                                                                |            |  |  |        | 4,50     | 3,63    | 16,34    |
| SOMMANO cad.*mesi 2,50 14,40 36,00 delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi cone o area di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia 14,00 7,06 98.8 Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  Il Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17<br>09<br>Z.01.72.00 | 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo     | 4.00       |  |  | 0.500  | 0.50     |         |          |
| Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia   14,00   7,06   98,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                             |            |  |  | 2,500  |          |         |          |
| delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 E.01.22.00 incert di rifragenza di classes II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia  SOMMANO cadauno  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  II Tecnico  III Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | SOMMANO cad.*mesi                                                                                                                                           |            |  |  |        | 2,50     | 14,40   | 36,00    |
| 14,00   7,06   98,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18<br>09<br>Z.01.22.00 | delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, |            |  |  |        | 14.00    |         |          |
| Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  II Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                             |            |  |  |        |          |         |          |
| TOTALE euro  Campagna Lupia, 01/03/2012  II Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | SOMMANO cadauno                                                                                                                                             |            |  |  |        | 14,00    | 7,06    |          |
| Campagna Lupia, 01/03/2012  II Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Parziale LAVORI A MISURA euro                                                                                                                               |            |  |  |        |          |         | 4′046,48 |
| II Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | TOTALE euro                                                                                                                                                 |            |  |  |        |          |         | 4′046,48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Campagna Lupia, 01/03/2012                                                                                                                                  |            |  |  |        |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | II Tecnico                                                                                                                                                  |            |  |  |        |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                             |            |  |  |        |          |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | A RIPORTARE                                                                                                                                                 |            |  |  |        |          |         |          |









# Comune di Brian di Eraclea Provincia di Venezia

# FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi (Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

Interventi di restauro statico del ponte sul canale Largon in loc. Brian di Eraclea

(Ve) - 1° stralcio

**COMMITTENTE:** 

Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

CANTIERE:

S.P. n° 54, Brian di Eraclea (Venezia)

Campagna Lupia, 01/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Grosso Alessandra)

Ingegnere - Tecnico incaricato Alessandri Antonio

via P. Impastato, 14

30174 Mestre -Venezia (Venezia) Tel.: 041.957570 - Fax: 041.976020 E-Mail: antonio.alessandri@ai-progetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

#### Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

#### Descrizione sintetica dell'opera

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]

L' intervento riguarda il risanamento del ponte a scavalco del Canale Largon.

Più precisamente si prevede:

- la cantierizzazione dell'area (posa recinzione, baracche uso uffici e spogliatoi, wc chimico)
  - Risanamento spalla lato Caorle:
    - Realizzazione di diaframmatura in calcestruzzo armato da eseguire in due fasi per consentire la percorribilità del ponte durante le lavorazioni; il diaframma avrà funzione di "tappo" per impedire il rifluimento di materiale al di sotto del pulvino
    - 2. Realizzazione di soletta di transizione in conglomerato cementizio armato
    - 3. Formazione di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata, escursione 50mm, in corrispondenza dell'appoggio dell'impalcato
    - Successivo ripristino della pavimentazione stradale

#### Risanamento spalla lato Brian:

Sul muro in c.a. si prevede di realizzare la seguente sequenza di interventi:

- 1. Le indagini sperimentali hanno evidenziato la presenza di forte carbonatazione nei primi 2-3 cm di profondità; si prevede pertanto di rimuovere sull'intera superficie il copriferro ammalorato mediante scalpellatura manuale e sabbiatura superficiale
- 2. Successiva pulizia dei ferri d' armatura mediante sabbiatura
- 3. Trattamento di passivazione delle armature mediante boiacca anticorrosiva stesa a pennello o a spruzzo
- 4. Ripristino del copriferro con betoncino
- 5. Verniciatura finale con pittura a base di polimeri per la protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici e inquinanti

Sul piano stradale si prevede:

- La realizzazione di una soletta di transizione in conglomerato cementizio armato
- 2. La formazione di un giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata, escursione 50mm, in corrispondenza dell'appoggio dell'impalcato

#### Rifacimento dei giunti:

Si prevede di installare i giunti di dilatazione, uguali a quelli previsti per le due spalle, sulle pile in corrispondenza degli appoggi degli impalcati, per un totale di 6 giunti.

| Durata eff   | ettiva dei lavori |           |                  |            |      |
|--------------|-------------------|-----------|------------------|------------|------|
| Inizio lavor | i:                | Fine lavo | ri:              |            |      |
| Indirizzo (  | del cantiere      |           |                  |            |      |
| Indirizzo:   | S.P. n° 54        |           |                  |            |      |
| CAP:         | 30020             | Città:    | Brian di Eraclea | Provincia: | Vene |

zia

Soggetti interessati

| Soggetti inte                                                              | cicssati                                                  |                                                                                |         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Committente                                                                |                                                           | Provincia di Venezia servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico |         |                                  |
| Indirizzo:                                                                 | via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (\                 | /enezia)                                                                       | Tel.    | 041 2501068                      |
| Progettista                                                                |                                                           | Antonio Alessandri                                                             |         |                                  |
| Indirizzo: via P. Impastato, 14 - 30174 Mestre - Vene                      |                                                           | ezia (Venezia)                                                                 | Tel.    | 041.957570                       |
| Direttore de                                                               | ei Lavori                                                 | Al momento della stesura del present                                           | e piano | non è ancora stato individuato   |
| Indirizzo:                                                                 |                                                           |                                                                                | Tel.    |                                  |
| Responsabile dei Lavori                                                    |                                                           | Alessandra Grosso                                                              |         |                                  |
| Indirizzo:                                                                 | lirizzo: via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (Venezia) |                                                                                | Tel.    | 041 2501032                      |
| Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione                            |                                                           | Antonio Alessandri                                                             |         |                                  |
| Indirizzo: via P. Impastato, 14 - 30174 Mestre -Venez                      |                                                           | zia (Venezia)                                                                  | Tel.    | 041.957570                       |
| Coordinator                                                                | re Sicurezza in fase di esecuzione                        | Al momento della stesura del presente piano non è ancora stato individuato     |         |                                  |
| Indirizzo:                                                                 |                                                           |                                                                                | Tel.    |                                  |
| Al momento della stesura del presente piano non è ancora stata individuata |                                                           | Al momento della stesura del present                                           | e piano | o non è ancora stata individuata |
| Legale rappresentante                                                      |                                                           |                                                                                |         |                                  |
| Indirizzo:                                                                 |                                                           |                                                                                | Tel.    |                                  |

# CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

## 01 STRUTTURE E FINITURE

### 01.01 PONTE E RACCORDI CON STRADA

### 01.01.01 Strutture orizzontali\_ponte

Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture per impalcati piani; b) strutture per coperture inclinate. Nel caso in esame si tratta di una passerella costituita da profili in acciaio collegati tramite giunzioni saldate e/o bullonate.

#### Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| ivilisare preventive e protettive in dotazione den opera ed adsinarie |               |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| Tipologia dei lavori                                                  | Codice scheda | 01.01.01.01 |  |  |
| Manutenzione                                                          |               |             |  |  |

| Tipo di intervento                                                                                                                                                                          | Rischi rilevati                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;<br>Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;<br>Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;<br>Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici                                    | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessi ai luoghi di lavoro                      |                                                        | Ponteggi; Trabattelli; Scale.                                                                                                     |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro                   |                                                        | Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico           |                                                        | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.                                                                   |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali    |                                                        | Zone stoccaggio materiali.                                                                                                        |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |                                                        | Deposito attrezzature.                                                                                                            |
| Igiene sul lavoro                                |                                                        | Gabinetti; Locali per lavarsi.                                                                                                    |
| Interferenze e protezione terzi                  |                                                        | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.                                                   |

Tavole Allegate

### 01.01.02 Rivestimenti cementizi-bituminosi

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio è del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: a) il battuto comune di cemento; b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura; c) rivestimento a strato riportato antiusura; d) rivestimenti con additivi bituminosi; e) rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

#### Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| misure preventive e pretettive in detazione den epera ed ademane |               |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| Tipologia dei lavori                                             | Codice scheda | 01.01.02.01 |  |  |
| Manutenzione                                                     |               |             |  |  |

| Tipo di intervento                                                                                                                                                                                                                                    | Rischi rilevati                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza ogni 5 anni] | Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici                                    | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessi ai luoghi di lavoro                      |                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro                   |                                                        | Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità. |
| Impianti di alimentazione e di scarico           |                                                        | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.                                                                                                                              |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali    |                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Igiene sul lavoro                                |                                                        | Gabinetti; Locali per lavarsi.                                                                                                                                                               |
| Interferenze e protezione terzi                  |                                                        | Segnaletica di sicurezza.                                                                                                                                                                    |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
|-----------------|

### Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 01.01.02.02 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione         |               |             |

| Tipo di intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rischi rilevati                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni] | Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici                  | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessi ai luoghi di lavoro    |                                                        |                                                                                                                                         |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro |                                                        | Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di<br>sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera<br>antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; |

|                                                  | Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Impianti di alimentazione e di scarico           | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali    |                                                                 |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |                                                                 |
| Igiene sul lavoro                                | Gabinetti; Locali per lavarsi.                                  |
| Interferenze e protezione terzi                  | Segnaletica di sicurezza.                                       |

Tavole Allegate

#### Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| ivilidat o proventivo o protettivo in dotazione den opera da ademane |               |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| Tipologia dei lavori                                                 | Codice scheda | 01.01.02.03 |  |  |
| Manutenzione                                                         |               |             |  |  |

| Tipo di intervento                                                | Rischi rilevati                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joostituziono dogli olomonti dogladati. Oostituziono di olomonti, | Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici                                    | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessi ai luoghi di lavoro                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro                   |                                                        | Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di<br>sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera<br>antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;<br>Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta<br>visibilità. |
| Impianti di alimentazione e di scarico           |                                                        | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.                                                                                                                                          |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali    |                                                        | Zone stoccaggio materiali.                                                                                                                                                                               |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |                                                        | Deposito attrezzature.                                                                                                                                                                                   |
| Igiene sul lavoro                                |                                                        | Gabinetti; Locali per lavarsi.                                                                                                                                                                           |
| Interferenze e protezione terzi                  |                                                        | Segnaletica di sicurezza.                                                                                                                                                                                |

Tavole Allegate

# 01.01.03 Muri semplici o a gravità

Si tratta di opere di contenimento che contrastano l'azione spingente del terrapieno con la loro massa notevole. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: a) muratura di pietrame a secco; b) muratura di pietrame con malta; c) muratura di pietrame con ricorsi in mattoni; d) cls.Nel caso in esame il muro di sostegno è in calcestruzzo armato.

# Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | 01.01.03.01 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Manutenzione         |               |             |

| Tipo di intervento                                                                                                                                                                          | Rischi rilevati                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;<br>Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;<br>Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;<br>Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici                                    | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessi ai luoghi di lavoro                      |                                                        | Ponteggi; Trabattelli; Scale.                                                                                                     |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro                   |                                                        | Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. |
| Impianti di alimentazione e di scarico           |                                                        | Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.                                                                   |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali    |                                                        | Zone stoccaggio materiali.                                                                                                        |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |                                                        | Deposito attrezzature.                                                                                                            |
| Igiene sul lavoro                                |                                                        | Gabinetti; Locali per lavarsi.                                                                                                    |
| Interferenze e protezione terzi                  |                                                        | Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.                                                   |

| Tavole Allegate |
|-----------------|
|-----------------|

# Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

#### Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

| Codice scheda                                                | MP001          |                                                          |                                           |             |                                                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Misure preventive e<br>protettive in<br>dotazione dell'opera | pianificare la | Modalità di<br>utilizzo in<br>condizioni di<br>sicurezza | Verifiche e<br>controlli da<br>effettuare | Periodicità | Interventi di<br>manutenzione<br>da effettuare | Periodicità |

# CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati

| tecnici. |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

# INDICE

| CAPITOLO interessati | I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti                               | pag.                | 2                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                      | II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione e di quelle ausiliarie | naa                 | 4                          |
| 01                   | STRUTTURE E FINITURE                                                                                    | <b>pag.</b><br>pag. | <u></u>                    |
| -                    | PONTE E RACCORDI CON STRADA                                                                             | pag.                | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>6 |
|                      | Strutture orizzontali_ponte                                                                             | pag.                | 4                          |
|                      | Rivestimenti cementizi-bituminosi                                                                       | pag.                | 4                          |
| 01.01.03             | Muri semplici o a gravità                                                                               | pag.                | 6                          |
| Scheda II-3          | Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera                                                  | pag.                | 7                          |
| CAPITOLO             | III: Collocazione elaborati tecnici                                                                     | pag.                | 8                          |
|                      |                                                                                                         |                     |                            |
|                      |                                                                                                         |                     |                            |

Firma